## (2

# IL COMPENDIO

DELLA

#### STORIA ROMANA

DEE DOTT.

## GOLDSMITH

RECATO IN ITALIANO

### DA F. FRANCESCO VILLARDI

MIN. CONV.

SECONDA EDIZIONE NAPOLITANA

PATTA SULL'ULTIMA DI FIRENZE; RIVISTA E RICOR-RETTA SOPRA L'ORIGINALE INGLESE; ED AGGIUN-TAVI UNA TAVOLA D'INTERROGAZIONI, ED UN VOCAUDLARIO GEOGRAFICO.

TOMO SECONDO



#### NAPOLI STAMPERIA DELL'ANCORA Strada Quercia n.º 17 e IS. 1838.

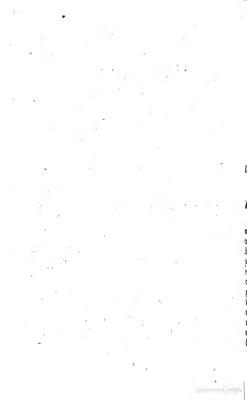

### COMPENDIO

DELLA

### STORIA ROMANA

#### CAPITOLO XXI.

Dalla caduta della Repubblica sino al regno di Augusto primo Imperatore di Roma.

An.di R. fortuna di Cesare; ma in lui era però eguale la mente: la sola ambizione oscurò la sua gloria. Qualunque armata avesse capitanato, avrebbe vinto: in qualunque repubblica nato si fosse, tenutone il reggimento. Dopo la vittoria di Farsaglia gli si accrebbe lena e vigore da tentare nuove imprese. Ando a caccia de' Pompeiani ovechè si trovassero, veggendo, come non altro che per nuovi trionfi poteva assodare suo stato. Senza metter tempo di mezzo s' imbarcò per l'Egitto con soli quattro mila uomini: scarso numero a dovere impadronirsi di si possente reame. Giunto in Alessandria seppe della trista fine di Pompeo, e poco

stante i suoi ucciditori gliene recarono la testa e l'anello, sperandosi far cosa grata al vincitore. Ma il cuore umano di Cesare come poter godere di simile presente? Torse pieno d'orrore lo sguardo dalla vista delle misere reliquie di un uomo, a cui tanti vincoli lo legarono, e con cui divise il potere: nè potè trattenere il pianto. Comandò che quella testa fosse bruciata cogli aromi più preziosi, e le ceneri portate nel tempio della Dea Nemesi vendicatrice de fatti inumani.

Fin da quell' ora parve che gli E-An. di R. giziani avessero in animo di rompere l'alleanza coi Romani; la quale in fatti portava la loro soggezione. Indegnarono di veder Cesare entrare nella città a bandiere Romane; di che Fotino non gli ebbe punto rispetto, e macchinò la sua morte. Cesare mostrò non si accorgere finoattantoche non si senti forte da poter vendicarsi di tal perfidia. Mandò per le legioni state scritte per l'armata di Pompeo, che non erano troppo lontane dall' Egitto. In questo mezzo mostrarsi pieno di fiducia verso il ministro del re; rallegrare di feste il popolo; an-dare alla scuola de' filosofi, che a gran numero erano allora in Alessandria. Prese altra via tostoche non ebbe più che temere dal ministro, e protesto che come Console Romano stava in lui il determinare le leggi per la successione al trono d' Egitto.

Due volcano salirvi. Tolomeo già riconosciuto re, e la famosa Cleopatra sua sorella e mo-

glie come portava l'aso di quei paesi. Per testamento del padre, ella dovea venire a parte del potere reale. Non le piacque: volea reguare sola ; ma il Senato romano tenea fermo del no, ed avea conceduto al fratello di lei la rafferma della sua ragione alla corona, e lei mandata al confine di Siria con Arsinoe sua minore sorella. Cesare rianimò la sfiduciata Cleopatra, mostrandole il trono, e lei col fratello si chiamò davanti a trattare la loro causa. Fotino tutore del re tenne l'invito mandando un' armata di ventimila uomini a porre assedio ad Alessandria. Cesare rintuzzò il nemico di forza, ma per essere la città troppo vasta, non gli parve da poterla guardare con la sua scarsa armata, e pertanto s' impossesso del palazzo, che signoreggiava il porto, fermo di tenervisi forte. A-chilla capitano dell' armata Egiziana lo assaltò con grande impeto; e nulla pretermise per dovere impadronirsi della flotta allogata davanti al palagio. Indarno; chè Cesare, vinti tutti gli assalti, fece appiccare il fuoco alle navi: troppo grande acquisto sarebbero state agli Egiziani. Appresso s' insignori dell' isola di Faro, ove era leggiero avere provigioni, ad ivi aspettava tempo da assalire tutte insieme le armi egiziane.

Frattanto Cleopatra, conciossiache vedesse le cose sue pigliare miglior piega, stimò più acconcio di procacciarsi la benevoglienza di Cesare, che non di fondare la speranza sulle sue forze. Or ella sentiva, le più potenti arme da vincere il cuore di Cesare dover essere le

attrattive, delle quali natura le era stata si larga. Bellissima presenza di donna ; nel fiore degli anni; lustro di nuova grazia nelle guance, nella fronte, negli occhi, nelle labbra; voce armoniosa e dolce; fattezze le più gaie; era un incanto a mirarla e ad udirla. Senza che, l' era culta ed istrutta per que' tempi quanto apotesse essere il più. Potea dare udienza ai le-gati di sette nazioni senza bisognarle veruno interprete. Dovea dunque sperare bene. Tutto stava qui : di potere rappresentarsi a Cesare. I suoi nemici teneano guardate tutte le uscite. Si mette in nave; approda sul far notte al palagio di Cesare, imbacuccata d'una coperta, e quasi un fardello di vestimenta si fece portare sfacciatamente nella camera stessa di Cesare. Maravigliò a quella vista. La franchezza, la beltà , la leggiadria , il brio , le grazie di lei ebber messagli tosto in cuore un'ardente passione : ella gli rispose di tratto colle lusingbe e colle preghiere.

Mentre che Cleopatra studiavasi di appagare sua ambizione, la sorella Arsinoe mettea ogni cura nel campo di servire all' utile suo. Alla guida di Ganimede suo favorito ingrosso il suo partito nell'armata Egiziana, e poco appresso per un rivolgimento subitaneo troppo frequente negli eserciti orientali, fece trucidare Achilla, e pose in luogo suo Ganimede, confortandolo che incalzasse suo Ganimede, confortandolo che incalzasse con maggior forza l'assedio. La prima cosa, mescolò l'acqua del mare alla dolce, che per un canale entrava nel pa-

Dalle insidie di nemici si astuti e perfidi, e da tutte le strette ove altri si brigava di chiuderlo, Cesare fu delibero per Mitridate di Pergamo, uno de' più specchiati suoi fidi, il quale si levo al suo soccorso con forte armata. Entro nell' Egitto, prese Pelusio, rintuzzo e percosse l'armata egiziana, e da ultimo, fatto un solo corpo delle sue e delle genti di Cesare, si scagliò contro i nemici nel campo, e gran numero taglionne a pezzi. Lo stesso Tolomeo venne a perire, fuggendo sopra una barca, che sprofondo. Or ecco Cesare signore di tutto l' Egitto, senz' altro ostacolo: levata al trono Cleopatra col picciol fratello posto sotto tutori, come volle il padre : Ganimede ed Arsinoe mandati al confine. Ma Cesare donando i regni si fece egli stesso schiavo delle lusinghe di Cleopatra, e già non era più quel Cesare si operoso. Dovea tosto spiccarsi di là, e correre a scancellare le ultime reliquie de Pompeani; invece si lasciò in tutto vincere alle lascivie. Le notti intere balli, gozzoviglie, stravizzi, rotta lussuria colla reina: non aversi un rispetto al mondo; volere accompagnarlesi lungo il Nilo fino in Etiopia.Ma i veterani se ne crucciarono;e se gli furono compagni nella fortuna delle armi, non vollero essere nella vergogna di simile viagclo. Ne qui si stettero; chè al no aggiunsero eziandio di franchi rimproveri. Risentitesi finalmente da questo sonno, l'ambizione entrò in luogo dell'amore; e sveltosi da Cleopatra, a cui lasciava un figlio per nome Cesarione, audò contro Farnace re del Bosforo, che rompeva armatamano nelle terre de' Romani in Oriente.

Costui, sbalzato dal trono il padre, il gran Mitridate, nel più crudel modo, avido di riacquistare gli Stati toltigli dai Romani, invase la Colchide e l' Armenia, disfattovi Domizio itogli incontro. Come seppe di Cesare che veniva, tremò del solo suo nome, non pure della soldatesca che traea seco, e pose in opera ogni arte di venire a trattato con esso lui, e così trarsi di tanto pericolo. Cesare indegnato del suo delitto e della ingratitudine, sulle prime infingersi cogli Ambasciatori di lui : in questo mezzo però marciarono tuttavia a più grandi giornate : sorprenderlo , assaltarlo in istante; in poco d'ora abbattere tutte le sue forze. Farnace se ne fuggi e riparò nella sua capitale, ove fu messo a morte dai suoi generali: ben punito del suo parricidio. Cesare vinse con tanta rapidità, che scrisse ad un suo amico a Roma, Veni, vidi, vici. Usato com' egli era a vincere, non credette, che si facile vittoria richiedesse più lunga lettera.

Ricomposte le cose in quelle provincie, s'imbarcò per tornarsene in Italia. Giunse non aspettatovi da nemici, ma non prima che neces-

GOLD. St. Rom. Vol. 11.

sità il domandasse presente. Lui lontano, i senatori gli gittarono a massa il consolato per cinque anni, la dittatura per un anno, il tribunato a vita. Antonio posto al governo di Roma, assente Cesare, avea fatto perpetuo bordello di tutta la città. Conseguitàronne sì tristi effetti . che a torli via, od attutarli era richiesta la presenza di Cesare. Fra' Cesariani e Pompeiani non pose differenza. Rassettò ogni cosa moderato ed umano. Come la sua saviezza e dolce natura l'ebbe condotto ad avere intera soggezione da dentro, mirò di fuori, e corse in Affrica allo sperdimento degli ultimi Pompeiani raccoltisi sotto Scipione e Catone, aggiuntosi loro Giuba Re di Mauritania. Giunsevi rapidamente al solito con pochi soldati; ma il grosso dell'armata seguivalo da vicino. Ivi a poco tempo, Scipione venne alle mani; ne fu disfatto; c Cesare quasi nessuna perdita. Giuba e Petreio suo generale si diedero la morte di disperazione l' uno all'altro. Scipione fuggia per mare verso la Spagna, quando dai nemici fu raggiunto ed ucciso. Fra tutti i capitani, che dopo morto Pompeo vollero rinfrescarne la fazione, Catone fu quello che sopravvivesse alla vittoria di Cesare. Quest' uomo singolare dagli altri non mai veduto scorato nelle sventure, nè punto inorgogliato al ridere della fortuna, dopo la rotta di Farsaglia guido gli avanzi dell' armata di Pompeo in Affrica passando fra sabbie arden-ti, e covaccioli di iaculi, farce ed anfesibene. Ivi si chiuse in Utica per farvi difesa contro Cc-

sare. Egli era perduto dell'amore di libertà, intantochè condusse i più principali cittadini a formare un Senato e a difendersi fino all' ultimo fiato. Se non che l'ardore di libertà s'era intiepidito e per poco ammorzato fra que' di sua parte, onde gli parve di non dover più costringere ad essere libero chi sembrava dalla natura fatto nascere al servaggio. Sospinse alcuni dei suoi amici a far vela e fuggire; ad altri mostrava la clemenza di Cesare : quanto a lui, non se ne dessero pensiero: egli era sempre certo di vincere. Dopo cenato allegro co'suoi amici, passò con esso loro e col figlio nelle sue stanze, e diede loro tali dimostrazioni di amore e di tenerezza, che mai le maggiori. Entrato appresso nella camera da letto si diede a leggere il dialogo di Platone della immortalità dell'anima, e procedutosi alquanto in questa let-tura, volto l'occhio a capo del letto si vide meno la spada, che il figlio in tempo di cena ne avea portato. Qui chiamare tosto i servi; chiedere ov' ella ne fosse ita ; e , non gli si facendo risposta, rifarsi sopra la sua lettura; e quinci ridomandare la spada. Compinto di leggere, non si veggendo obbedito, fa venire a sè l'uno appo l'altro tutti i suoi servi, e di nuovo con forte voce e fermo viso dimanda la sua spada. Suo figlio piangendo a caldi occhi corre a lui, e lo scongiura di torsi giù dal suo funesto pensiero; ma sentendosi con severità rigettare, non s'ardisce procedere più avanti. Finalmen-te ecco la spada; ei parve contento, e sclamò: Ora di me potrò fare a mio senno. Datosi di nuovo a leggere, fu preso da un sonno profon-do. Risentitosi, chiamò un servo, chiedendogli se gli amici suoi erano partiti, e se gli rimanesse ancora qualche servigio da render loro. Avuto dallo schiavo, come ogni cosa era tranquillo, lo lasciò andare. Come si vide tutto solo, si ficcò la spada a sommo la pancia. La ferita non fu mortale, ed ei stramazzo dal letto sopra una tavola ove studiava geometria. A questa caduta destatisi gli amici, i domestici, il figlio, mettono un alto grido, e volano a lui, che trovano nuotare nel suo sangue. Il chirurgo gli fasciò tosto la ferita; ma Catone tornato in sè dallo sfinimento, visto, che si volea ritenerlo in vita, scaccia duramente il chirurgo . e sbarbicandosi da sè le budella, manda l'estremo fiato.

Morto Catone, mort con lui la guerra d' Affrica: onde Cesare ternossi a Roma in trionfo. Parve che in questo egli assembrasse tutti gli onori, che riportasse giammai per crescerne a dismisura lo splendore: tanta ne fu la pompa. La sua magnificenza dava negli occhi a tutti, e più si maravigliavano del grande numero di nazioni da lui suggettate o vinte. Quattro giorni n' andarono in questo passaggio trionfale. Il primo trionfo delle Gallie, il secondo dell' Egitto, il terzo delle sue vittorie nell' Asia, il quarto di Giuba e dell' Affrica. I suoi veterani omai certi del riposo, e gloriosi per le margini di tante ferite, seguiano il loro condottiere co-

ronato d'alloro, e conducevanlo al Campidoglio. Cesaro diede loro circa 3600 delle nostre lire Italiane per capo; ai Centurioni il doppio; il quadruplo agli uffiziali maggiori. Anche i cittadini furono chiamati a parte di sua largizione. A ciascuno dieci misure di farina, dieci libbre d'olio, 50 lire in contanti: oltre a ciò, venti mila tavole furono imbandite alla plebe. Un combattimento di gladiatori saggellò la festa, alla quale i popoli d'Italia corsero in folla dai

più remoti paesi.

I Romani presi all'esca di tanti piaceri, stimarono a tanto sguazzare essere nulla il gitto della libertà. Ogni loro studio in tracciare nuove formole di riverenze e di vassalleggio, nuove maniere di adulazione da piaggiare il conquistatore, che seppe si bene pigliarli all'amo. Si crearono per lui nuove dignità. Fu creato Magister morum, Maestro sovrano de' costumi del popolo. Anche imperatore e Padre della patria: sacra la sua persona: tutte le cariche della repubblica in lui raffermate a vita. Guardando all' uomo, egli è certo, che tanti uffizi e dignità non si poteano meglio locarle che in lui. Comincio dal calcar i vizi, e sollevar le virtù. L' amministrazione della giustizia pose in mano de' soli senatori e cavalieri romani, e per sue leggi suntuarie infrenò il lusso troppo avventato de ricchi. Aiutati e soccorsi i padri carichi di troppi figli; presi suoi consigli, e dati suoi ordini per ripopolare la città, in cui per la guerra si vedea lo seemo di molti cittadini.

14

Ciò fatto, dovette ricondursi la Ispagna, ove i due figli di Pompeo e Labieno vecchio generale aveano raccozzato una nuova armata. Audovvi rapidissimo, com'era suo stile, e fu in Ispagna anzi che i nemici il sapessero partito di Roma. Gneo Pompeo e Sesto figli di Pompeo dietro l'esempio del padre procuravano di menare in lungo la guerra, sicche le due armate spendeano il tempo in assediare città e in cercare modo di sopraffarsi l'una l'altra. Cesare fattosi padrone di molte città e non mai stanco, perseguendo il nemico continuamente, da ultimo lo costrinse di venire a battaglia nelle pianure di Munda. Pompeo schierò la sua armata al rompere del giorno, ed occupato il pendio d'un clivo, vi si apposto bene ordinato, e disposto. Cesare ordina la sua gente alle falde, e appresso, uscito dello steccato, la sostenne ferma a qualche intervallo dall' inimico, promettendosi che il vedrebbe venirsene a lui. Ciò fece muovere dei lamenti ai soldati di Cesare : quando ecco i Pompeiani s'avventan lor contro di tutto impeto. Terribile il primo scontro. I soldati di Cesare avvezzi alle vittorie, cominciano essere sommossi di luogo: Cesare non s' era giammai trovato a più tristo passo. Accorrere egli stesso di qua e di là, lanciarsi impetuoso ove più bisognava; alto gridare : « darete voi dunque in mano di due fanciulli il vostro capitano fatto canuto guidandovi alle vittorie? > La decima legione vinse sè stessa in valore. Ora Labieno, partita dal campo una grossa torma di

cavalieri, inseguia con essi un corpo di cavalteria Numida. In questo, Cesare ad alta voce sclamò: « Non li vedete voi come sono volti alla fuga? > Queste parole intese dalle due armate miser vigore nell'uno , scoraggiamento nell' altra. Allora la decima legione si sospinse tuttavia con più forza avanti, e i Pompeiani furono da ogni parte rotti e sconfitti : ben trenta mila ne caddero uccisi; fra'quali Labieno, cui Cesare fece dare sepoltura, e rendere gli onori richiesti al suo grado. Ecco Pompeo fuggendosi lungo il mare con esso un picciolo numero di cavalieri, un legato di Cesare gli chiuse il passo; di che dovette rifuggirsi in una oscura caverna, nella quale poco dopo fu ritrovato da alcuni soldati, che il decollarono, e portaronno la testa a Cesare. A Sesto fu più amica la sorte, chè gli riuscì d'involarsi a tutte ricerche. Appresso divenne terribile ai Romani pirateggiando.

Così Cesare fu dilibero da' suoi nemici di fuori: per innanzi ogni sua cura la pose a vantaggio dello Stato. Abbellire le città di edifizi maguifici; rifabbricare Cartagine e Corinto; mandarvi colonie; provarsi di spianare alcuna montagna in Italia; asciugare le paludi Pontine vicine a Roma; voler tagliar l'istmo del Peloponneso; finalmente spingere l'ardito pensiero a disegui smisurati, ai quali incarnare non basterebbe la vita di un uomo per quantuoque lunga ella fosse. La maggior cosa ch' ci mulinasse era la guerra contro i Parti, per vendi-

care la morte di Crasso, che essendosi lasciato ire troppo avanti nelle loro contrade, fu preso e morto della più barbara guisa : gli versarono in gola oro fuso, castigo della vecchia avarizia. Di là Cesare fecea suo conto di traversare l'Ircania, inoltrarsi nella Scizia lungo il mar Caspios aprire con una strada le immense boscaglie della Germania, per dove entrare nelle Gallie, e quinci tornarsene a Roma. Mentre egli avea l'animo a sì grandi imprese, l'inimicizie di alcuni arditi non solo gli guastarono lo addentel-lato, ma rovesciarongli tutta la fabbrica. La Dittatura perpetua, gli onori senza termine, la smaccata adulazione del Senato, tutto fece aspettare, ch' ei mirasse alla corona reale, e se ne sparse la voce. E nel vero ad esser re gli mancava la corona, non il potere. Ma il popolo odiava questo nome, e non potea consentire a Cesare questa appellazione. Ora, è egli il voro che Cesare vagheggiasse questa vana onoranza? chi potria saperlo? Il suo adoperare franco ed aperto toglicane il sospetto. Avuto sentore, come alcuni invidiosi vedeano di mal cuore tanta sua gloria e possanza, rispose: lo amo meglio morire di subito tradimento, che non è di passare tutta la vita, temendolo ognora. Un' altra fiata, essendo da chicchessia confortato di guardarsi da Bruto, ch' era tutto sua cosa; snudatosi il petto, e mostrando le cicatrici, che lo solcarono, disse: « Credete voi dunque, che si cattiva spoglia debba poter met-tere in altrui alcun desiderio di se? Duna sera

ragionandosi del genere di morte meno penosa; disse esser la più pronta e meno preveduta. A dare a vedere, come nulla temeva do suoi nemici, lasciò andarsene la sua guardia spagnuola: così aperse più facil via ai nemici di fare il colpo che meditavano. Infatti la congiura cra bella e presta: il si volca morto. Fra i congiurati erano 60 Senatori, dai più de' quali era lungi il sospetto, per loro finto di essere Cesariani spasimati; e di qua il pericolo di Cesare faccasi maggiore. Costoro per essere posti più in alto sopra la plebe, tanto meno poteano acconciarsi a servire. Capi della congiura Bruto e Cassio: ambedue combatterono contro di lui a Farsaglia, ed erano vivi per sua grazia e clemenza; eran pretori quest' anno. Bruto gloriavasi avere per ceppo di sua prosapia quel Bruto, che cacciati i Tarquini, pose Roma in libertà. E in vero egli parea ingenerato di quello stesso odio contro i re. Ma, fosse pure accanito contro la tirannia, come poteva odiare un re provato da lui si benefico?

A dare qualche colore di giustizia all'occasione che macchinavano, i congiurati posero per termine al colpo il giorno degl'idi di marzo, in cui doveva essere porta a Cesare la eoro-na. Gli Auguri gli aveano cantato, come quel giorno gli sarebbe fatale. La notte avanti Calpurnia sua sposa gemere, e piangere assopita : Cesare ne intese i lamenti. Riscossasi: E'mi parea, disse, di vedervi assassinato fra le miebraccia. Questo sogno ferale lo tenne in forse

se dovesse condursi in Senato. Qui sopraggiunge uno de' congiurati, il quale molto potea sull'animo suo, e mettendogli dinanzi gli scherni e i rimbrotti, che dovrebbe aspettarsi, a rimanersene finchè sua moglie avesse migliori sogni, e i grandi apparecchi per riceverlo degnamente; lo fece risolvere per lo sì. Giunto in Senato, uno schiavo si mosse per doverlo avvisare della congiura; ma dalla folla non fu lasciato giungere a lui. Artemidoro filosofo greco venne a scoprire ogni cosa, e pertanto gli spedi un foglio, ove ne lo rendeva avvertito; ma Cesare, senza altrimente prendere quella lettera, diede la carta insieme con altre ad un suo secretario, com' era usato. Entra finalmente nella sala del Senato ov' era aspettato dai congiurati. Avvenutosi nell'augure Spurina, che gli aveva predetto il pericolo, cui andava incontro : « Ebbene l diss'egli ; eccoci agl'idi di marzo. - Sì, rispose l'augure; ma non sono però ancora passati ». Non prima si fu messo a sedere al luogo suo, che tosto l'ebbero accerchiato per modo di salutarlo. Ed ecco Cimbro, uno de' cospiratori, atteggiato da supplichevole gli domanda grazia per suo fratello da lui confinato: i congiurati ad una voce: grazia, grazia: e Cimbro, dando tuttavia più colore alla supplica, gli prende il lembo dalla veste, che non potesse levarsi da sedere. Quest'era il segno posto: Casca lo ferisce alle spalle. Cesare si leva ; e gli risponde in un braccio col puntone delle tavolette, che aveva in mano. Qui sembrano soprappresi da timore, ma pure lo stringono intorno, ed una mano iguota gli dà di un pugnale nel pette; Cassio nel volto. Difendeasi da tutti come leone; quando venitogli veduto fra' suoi nemici anche Bruto, che lo feri in una coscia; gli cadde il cuore, e gridando forte: Anche voi Bruto, voi figlio mio? comprendosi il volto dell' abito per cadere con dignità, venne a spirare appiè della statua di Pompeo, traforato da ben venti tre pugnalate per mano di coloro, che egli stimavava i più suoi per li beneficii ricevuti da lui.

An. di R. Così fini di vivere nel cinquantesimo sesto anno dell' età sua, quattordici dopo dato mano alla conquista del mondo. Chi legge l'istoria di lui, non sa si leggieri ben diffinire, quale più fosse in lui se ingegno o fortuna. A voler credere, che fin da. principio ei mirasse alla signoria, egli è non conoscere punto quanto fosse avveduto. Non potea non vedere gl'impedimenti infiniti ed immisurabili, che l'avrebbero ad ogni passo arrestato, e cui anziche i suoi provvedimenti, la sola sorte potea soverchiare. Un uomo così sagace, com'egli si è provato le tante volte, come avrebbe potuto legare la sua speranza ad avvenimenti, che non parcano possibili ad accadere? Egli è anzi a dire , che come tutti i gran-di per prosperità di ammirabili imprese, egli altresi seppe dar di piglio alle occasioni. Di che sua ambizione venne in lui crescendo colta fortana, e comeché moderato da prima colle sue pretensioni, come vide tolti via i maggiori ostaooli, lasciò ire la sua speranza fino a promettersi l'impero del mondo. Così fatto è l'uomo: quanto più beve a questa fonte, tanto gli cre-

sce maggiore la sete.

Morto lui, i congiurati correre subito al Campidoglio, e far guardare tutte le uscite da un corpo di gladiatori assoldati da Bruto. Agli amici di Cesare parve il tempo opportuno da crescere loro potenza, e dar buon pasto all' ambizione; dando vista di avere a cuore il pubblico bene. Fra questi era de' primi Antonio: medio-cre ingegno, pieno di vizi, avido del potere non per altra cagione , che per farsi via a maggiori e più rette dissolutezze. Allevato fra !gli alloggiamenti; avvezzo alla guerra fin da' primi anni; console in quest' anno, disposto di trarre a sè il dominio sovrano, comechè Cesare ci avesse messo la vita. Lepido ghiotto del comando non meno di lui gli si uni nell'impresa, sperando rincalzi da questi rivolgimenti,e con buon numero di soldatesca, suggetta ad Antonio per esser Console, occupo il Foro. Tosto passarono ad impossessarsi delle carte e del tesoro di Cesare ; appresso chiamarono i Senatori a consiglio. Il fine di questa chiamata non poteva essere, ne fu mai in altro tempo , più grave , conciossiachè si dovesse stabilire, se Cesare fosse un magistrato legittimo o un usurpator senza più del savrano comando; e però se gli uccisori meritasser premio, o gastigo. Molti Sena-tori avevan, avuto da lui il grado e la fortuna:

Se Cesare un usurpatore , questa periclitava; se innocente, grave rischio allo Stato. In tale ambiguità, raggiunsero insieme questi due estremi ; rimanessero fermi gli atti di Cesare, e tuttavia un pieno perdono a' cospiratori. Non andò a sangue ad Antonio questo decreto, pel quale era tolto ogni timore a molte persone nemiche capitali dell' assoluto potere, le quali a chi si fosse messo per quella via, avrebbero fatto quello che a Cesare. Conciossiache per decreto del Senato gli atti di Cesare fossero legittimi, pertanto sopra di questo si fondò Antonio per governare a sua posta ; avendo fatto scrivere nei libri delle ragioni di Cesare, di mano del suo segretario, tutto che gli dovessero poter fare gradini a montare in alto. Somme grandi in donativi al popolo, dei quali Cesare ne eziandio un pensiero; gratificazioni a tutti coloro che sapevan trovare nuove cagioni di ribellione. Stando così le cose, Antonio dimanda al Senato di poter rendere a Cesare gli ultimi onori. Non cra che ridire ; chè Cesare non fu pronunziato tiranno. Si leva il mortorio solennissimo : diritto al Foro. Antonio che preseden va alla pompa funebre dell' amico, per far profitto a se, adulo, soffio nelle passioni del popolo riscaldato. Lesse il testamento. Ottavio, nipote della sorella di Cesare, chiamato all'eredità di tre quarti di sua fortuna , e permessogli di prendere il nome di Cesare. Se morisse, Bruto gli succedesse. In legato al popolo Romano i suoi giardini di là dal Tevere, e trecento sesterzi per testa. Quindi spiegar la vesta di Cesare insanguinata; contarne ad uno ad uno i colpi di pugnale sul viso del popolo; mostrargli Cesare stesso in figura di cera con tutta le pugnalate; tanto che la folla montata in furore, gridando vendetta corse armata di ciocchi arsi ad incendere le case dei congiurati.Nel furor della mischia incontratisi in un certo Cinna, ingannati dal nome, lo massacrarono. I cospiratori apparecchiati a difendersi, respinsero leggermente questa furia di plebe; ma non si credendo sicuri fra tanto furore; si trovarono necessitati di cessarsi dalla città. Di questa sommossa da lui provocata, Antonio voleva farne buon pro, ma un impedimento al quale non avea posto mente, gli si parò innanzi nella persona del piccolo Ottavio nipote e figlio adottivo di Cesare. Lepido venia terzo ad attraversarglisi, uomo non senza autorità, e possessore d'immenso avere. Da prima, ambiziosi in prova, parea dovessero nimicarsi l' un l'altro; ma l'interesse proprio di ciascheduno congiunse i divisi pareri, e li portò a vendicare la morte di Cesare con dividersi fra loro l'autorità. Di qua il secondo trium virato.

Tre tiranni della loro patria vennero ad un abboccamento in una isoletta del Reno, fiume presso Bologna. Siccome l' uno temeva dell' altro, così ebbero scelto un luogo sicuro da ogni sorpresa: la loro unione non crebbe punto loro fiducia. Lepido v' andò il primo, e nou si accorgendo di cosa, che notesse mettere in sospet-

to alcuno, accennò agli altri, che ci venissero sicuri. Fattisi l' un presso all' altro, non saluti, non abbracciamenti, ma un movere d'occhi sospettoso, uno squadrarsi a vicenda. Questi traditori del genere umano non si fidavano quasi di sè medesimi. Ottavio si fece dal ringraziare Antonio della morte di Decimo Bruto ucciso dai soldati di Antonio, mentre abbandonato dalla sua armata s' andava rifuggire nella Macedonia. Del passato nè una parola, solo il presente era loro a cuore. Tre giorni durò il trattato, ne' quali si divisero le provincie ed i regni, e ordinarono a senno loro la sorte di parecchi milioni d' uomini. Questo abboccamento portò, che il supremo comando sarebbe fermo în esso loro per cinque anni sotto il nome di Triumvirato. Ad Antonio il governo delle Gallie; a Lepido della Spagna; ad Ottavio dell' Affrica, e dell' isole del Mediterraneo; l' Italia, e l'Asia in comune fino a tanto che la loro autorità fosse bene assodata. Furono in concordia, che per vie più stringere la loro unione i loro nemici andrebbero a morte secondo che ciascuno desiderasse: e tutti e tre trassero fuori la loro lista. In questo numero erano non solamente i loro nemici, ma altresi qualche amico di alcuno de' Triumviri : perocchè l'essere amico dell' uno di loro, non francava della colpa di esser nemico di un altro. Lepido non risparmio ne pur suo fratel Paolo, da lui sagrificato al piacere della vendetta de suoi colleghi; Antonio lasciò proscrivere suo zio Lucio;

ad Ottavio sofferse il cuore di concedere ad Antonio la testa del gran Cicerone, cui questi la fe'mozzare poco tempo appresso. Io credo che questi inumani per regnare avrebbero di propria mano strozzato i loro padri medesimi, e traltone il cuore ancora palpitante dal petto.

In questo mezzo tempo Bruto e Cassio capi dei cospiratori contro Cesare, necessitati di lasciare Roma, vennero in Grecia, ove diedero opera di trarre alla loro parte i giovani Romani ch' erano agli studi in Atene. Di la Bruto passò in Macedonia, ove raccolse una grossa armata; mentre Cassio nella Siria aveva a'suoi ordini dodici legioni, colle quali condusse Dolabella a tal termine che si diede di sua mano la morte. Le due armate si unirono a Smirne. La bella vista di una forzasi ragguardevole rinvigori il coraggio di una fazione che cominciava! venir meno , e ad un' ora stessa strinse di più saldi nodi i due generali, fra' quali alcun tempo: avanti era stato qualche dispiacere. Partirono d'Italia quasi infelici esiliati: non una città che tenesse con esso loro; non un soldato, che volesse sottoporsi alla loro autorità: ed ora capidi, una potente e formidabile armata, provveduta di ogni cosa necessaria a mantener la guerra con felice esito, e presta di entrare in battaglia, la cui sorte sarebbe quella dell'impero del mondo. and the second section is a second

Sentendosi così forti, facean disegno di movere contro Cleopatra, che avea radunato poderosa oste da mandar in soccorso de' loro ne

mici : ma saputo di Ottavio e di Antonio , che veniano lor contro con quaranta legioni, non pensarono più a Cleopatra. Bruto voleva con-durre l'armata in Grecia ed in Macedonia ad incontrare il nemico. Cassio avvisava, che prima era da punire i Rodiani ed i Lici, che s'erano sottratti a' soliti tributi : ciò li fece restare. Volsero tutto l'animo a questa impresa : imposero enormi tasse ai Rodiani, e lasciarono loro poco più altro che la vita. Peggiore tuttavia la sorte de' Lici. Rinserratisi in Xanto loro capitale, fecero si valorosa difesa e si ostinata, che nè gli assalti, nè le proposte di Bruto non poterono condurli ad arrendersi. Da ultimo il foco lanciato per bruciare il lavorio de' Romani s'appiccò alla città. Bruto non valersi punto di questo accidente per pigliare d'assalto la città, anzi fare ogni prova di salvarla; e ordinare ai soldati, facessero ogni opera di estinguere il foco. Gli abitanti agitati da maniaco furore resistere tuttavia ostinati: voler tutti seppellirsi sotto le ruine delle lore case; rifintare con isdegno la generosità di un nemico, che li voleva salvi; e gittarsi da sè stessi a perire nelle fiamme, cui di legno e d'altro combustibile rafforzavano, non che procacciassero di estinguere. Bruto fremette di dolore, allorchè vide que' disperati correre con tanta furia alla morte. Scorreva a cavallo intorno ai baluardi, stendendo le mani agli 'assediati, e gridando i Avessero compassione di sè medesimi, della loro terra. Ma nulla giovò a movere que sordi

cuori. La disperazione li gettava di slancio nelle ondate dell'incendio divoratore: la città non porgea più altro aspetto, che di un monte di cenere e di ruine. Bruto non potè tenere le lagrime a si crudele spettacolo, e propose premi a chiunque de suoi soldati gli conducesse un di que'miseri vivo. I salvati cento cinquanta. Non mancano però scrittori, che contano la cosa a rovescio; essere stata la città messa a fuoco per comando di Bruto, e a quelli, che si diedero a discrizione, lasciata sola la vita, tolta ogni so-

stanza privata e pubblica.

· Bruto e Cassio fecero massa a Sardi, ove entrati nella prima casa che trovarono da ciò, e comandato a' servi, non lasciassero il passo a persona, si posero a conferire insieme de' loro affari. Bruto rimproverò forte Cassio di essere stato troppo facile a conceder le cariche, che si dovevano solo al merito; e di aver imposto troppo grosse gravezze alle tributarie province. Cassio, che si sentiva netto da avarizia, rispose a quest' accusa con molto foco: più e più si furono riscaldati nelle parole a voce ben'alta: da ultimo si sfogarono in pianto ambedue. I loro amici, che si trovavano vicini alla stanza, in questo rumore furono presi di tema, non forse da questo rimproverarsi scambievole alcun grave sconcio dovesse conseguitare; pur non s'ardiano appressarsi. Ma Favonio assai cinico, cioè sprezzatore de troppi rispetti, entra, e con uno scherzo calma la loro animosità. A Cassio la collera, per natura sua, leggermente sfumava: grande ingegno; amore incostante; darsi volentieri al piacere, sicchè i suoi costumi non erano da proporli altrui da farne ritratto. Bruto altro nomo: un tenore di vita non mai riprensibile; grave severità; costanza sempre eguale di umore; gran forza di sentimenti; anima sicura dagli assalti de' vizi piacevoli; irremovibile fermezza nel mantenere le ragioni della gustizia: eccoti Bruto. Era già la notte vicina, allorchè lo abboccamento ebbe fine; perchè Cassio invitò Bruto e i suoi amici con esso sè a cena, ove l'allegro conversare disinvolto entrò in luogo della seria politica e severa filosofia.

Bruto ritornando, credette vedere uno spettro nella sua tenda. Egli aveva da natura di dormire poco: l'uso e il poco mangiare e bere gli scemavano il bisogno del sonno. Egli non usò mai, come i Romani facevano, dormire di giorno; e la notte tantodormiva, quanto era necessario a riprendere vigore. Ed ora occupato di gravi e svariate cure, brevissimo tempo concedea al sonno, appresso il mangiare della sera, e a mezza notte svegliandosi leggeva e studiava, per solito fino a giorno. Una notte mentre tutto il campo dormiva, ecco, dice Plutarco, che leggendo Bruto ad una face presso allo estinguersi, sente un pestio come di persona che si avvicina: leva l'occhio, e vede la porta aperta, o una forma gigantesca di uomo, terribile di aspetto, che lo mira con aria severa. « Chi sci tu, disse Bruto, uomo o dimonio? a che ci venisti? - lo sono, rispose lo spettro, il tuo mai Genio: tu mi rivedrai a Filippi. - E bene, ripigliò Bruto senza turbarsi, noi ci rivedremo. » Ciò detto, segue Plutarco, il fantasma si dileguò, Bruto chiama i suoi schiavi, e li domauda se nulla avessero veduto: risposero del no; ed egli si rifece sopra la sua lettura. Tocco da si strana visione, l'altro di ne diede sentore a Cassio, che l'ebbe per un effetto di troppo attuosa e stanca immaginazione. Bruto credette, o mostrò credere vero il suo detto. Intanto Ottavio ed Antonio s'appressarono alla Macedonia, mentre Bruto e Cassio passavano per Tracia, e si avviavano verso Filippi, ove i Triumviri lo aspettavano in campo. Tutto il mondo si stava attonito, incerto e tremoroso, mirando appressarsi le due armate, e farsi vicina la battaglia. dal cui esito doveva uscire la sua sorte. Di qua la vittoria portava sua libertà; di là raffermava la servitù. Bruto sol uno poteva mirare in calma si grande avvenimento. Pago di aver fatto il debito suo, non si dava pena alcuna nell' esito. a Se vincerò, diceva egli a'suoi amici, avrò ridonata la libertà alla mia patria: se afto avvenga, io sapro sottrarmi colla morte alla schiavitù. Mia sorte è fissa: nessun pericolo mi sovrasta più avanti. » Ottanta mila fanti e venti mila cavalli l' armata de' repubblicani; cento mila fanti e 13 mila cavalli quella dei Triumviri : l' una di contro all' altra nelle pianure di Filippi. Vicino alla città si alzavano due collinette ad un miglio l' una dall'altra. Bruto

e Cassio vi posero campo; lasciato ben sicuro passaggio fra loro per iscambievol difesa. In questo luogo vantaggioso erano a pieno liberi di sè, nè poteano esser forzati a combattere, se non credessero utile di farlo. Alla schiena il mare mandava loro le provvigioni: a dodici mi-glia l'isola di Thasos loro emporio generale. L'esercito de Triumviri accampato nel piano ritraeva le vittuaglie da' luoghi lontani quindici leghe; cotalchè mettea loro conto di venire alle mani il più presto possibile. Pertanto più volte offersero la battaglia , uscendo con l'esercito in campo aperto, e provocando il nemico, il quale ostinato tenevasi alla mera difesa sulle colline. A questo modo l'armata repubblicana si disponeva a riportare la vittoria. Cassio il te-neva per fermo, nè voleva partirsi da questa via, di stancare il nemico, anzichè forzarlo alla pugna. Ma Bruto, a cui la fedeltà di alcuni ufficiali mettea sospetto, con tutti gl'ingegni si studiava di condur Cassio a cangiar disegno. « L' un' ora m' è un anno, diceva egli, di vedere la fine de' mali, che affliggono il mondo: spero che la vedrò, o vincitore ch'io debba essere, o vinto. ) Il suo desiderio fu pago ivi a poco. L'esercito di Antonio a grande fatica avea fatto una strada d'infra paludi a mano stanca del campo di Cassio per avere il passo aperto all'isola di Thasos posta alle sue spalle; e però le due armate si costrinsero la balia di essa strada; il che portò finalmente che vennero a generale combattimento. Cassio si vide a mal in

cuore forzato, come già Pompeo, a commettere la libertà della patria alla sorte di una battaglia. La dimane i due capitani ne diedero il segno, abboccatisi insieme prima di darle principio. Cassio dimandò Bruto, che farebbe ove fossero sconfitti e disfatti? Rispose : « Io riprovai un pezzo ne miei scritti la morte di Catone. E mi parea che il trarsi dai mali di questa vita con metterle fine uccidendosi, fosse un aperto ribellarsi contro il cielo che ce la diede: or mi muto dal mio pensiere. Posciachè io consacrai li miei giorni alla patria, io stimo non mi si possa torre di eleggere il modo, onde terminarli. Io dunque non istarò in forse un sol pun-to, quale debba scegliere, o una vita infelice in questo mondo, o una avventurosa nell'altro, ove la sorte mi sia nemica. ) Oh! mio amico, gridò Cassio a queste parole; affrontiamo pure intrepidi l'inimico; o noi vinciamo, od egli; non abbiamo di che temerlo. Ottavio era malato: Antonio solo ebbe il comando dell' armata Triumvirale. Nel primo assalto urtò vittorioso le trincee di Cassio. Bruto si avventò con tanto impeto contro le falangi di Ottavio, che al primo affronto le ruppe e mise in volta. Si spinse fino al campo: ne tagliò a pezzi i difensori: i suoi soldati cominciavano raccorre le spoglie. Ma lo steccato di Cassio fu soverehiato, e già la cavalleria sen fuggiva. Fè tutte prove di tenere ferma l'infanteria; s'attraversava ai fuggiaschi; arrappava loro le insegne di mano per assembrarli: tutto invano. Che è il valore di un solo in una

armata soprappresa dal terrore? Disperato di riuscire, si uccise di propria mano nel suo padiglione. Bruto come seppe della morte e distatta di lui, si senti vicino ad un'egual sorte; e a grande pena potè reggere contro il dolore di tanta perdita. In Cassio egli vedeva spento il seme de' buoni Romani.

Così Bruto si trovò solo al comando. Raccolti gli avanzi dell'armata di Cassio, mise in essi nuovo coraggio e speranza; e però che nel saccheggiamento del loro campo aveano perduto ogni cosa, egli promise loro di rifarneli con due mila danari per capo. Questa sua liberalità gli fece manifestare ad alte grida la disposizione loro di combattere da forti. Ma Bruto era tuttavia sfiduciato, nè s'attendevà di azzuffarsi : e il nemico l'altro di gli offerse battaglia. Bruto facea disegno di vincerlo colla fame: conciossiachè la flotta fosse stata dispersa, e le provvigioni mancassero. Ma i suoi soldati mostrandogli gran voglia di combattere, si lasciò piegare. Eglino tanto maggiore fiducia, quanto più si sentiano forti sull'animo del loro generale. Dopo un venti giorni si lasciò vincere alle loro istanze. Uscite dal campo le due armate, si stettero squadrandosi un pezzo l'una l'altra. E voce che Bruto la notte avanti vedesse di nuovo un fantasma che gli parlò: di che si trovava forte scorato. Ciò non pertanto incoraggiata la soldatesca, diede il segno della battaglia. Ei vinse al solito per tutto ove fu presente in persona, e mise a terra colla sua infanteria tutto ciò, che

name of Gorg

32 gli si parava dinanzi, e colla cavalleria stendea più in largo ed in lungo la strage. Ma i soldati di Cassio, non anche inghiottito bene lo spavento della rotta tuttavia fresca, spargeano terrore nell'altra armata altresì : ben presto si diedero tutti a fuggire. Bruto di mezzo ai suoi più valorosi ufficiali, pugnò lunga fiata come un leone: vide il figlio di Catone, e il fratello di Cassio cadersi morti al fianco. La necessità trascinò lui pure a fuggire. I Triumviri certi oggimai della vittoria, bandirono per tutta l'armata, che Bruto non sia lasciato involarsi. Così tutto il campo mirava pure a lui, chiudendogli ogni passo alla fuga. In questo frangente, Lucilio amico di lui colla sua gli salvo la vita. Veggendolo seguito da una torma di cavalieri Traci, che lo incalzavano a' panni, e già già lo prendeano ; s'arrestò intrepido in mezzo alla via gridando: Io son Bruto. Lieti i Traci della presura, mandarono tosto annunziarla all'armata. L'inseguimento cessò, ed Antonio corse al suo prigione per trarlo a morte più presto, o aggiungere alla disgrazia gl'insulti. Molti uffiziali e soldati dietrogli; chi compiagnendo in silenzio la sciagura di un uomo sì ammirabile per sua virtù, chi detestando il suo troppo amore per la vita, che lo lasciava poter venire a man del nemico. Antonio, facendosi vicini i Traci, si disponeva a ricevere Bruto, quando Lucilio rappresentandosi in aria lieta; il preso non fu punto Bruto, diss' egli : la fortuna non potè oltraggiare tanto innanzi la virtù. Io posi la mia vita per l' onor suo: ell'è in vostra balia: fatene a vostra posta, da che v' ho ingannato. Antonio stupefatto di una fede si eroica, gli perdonò, gli fece assai del bene, e poi sempre sel volle amico. Lodato Dio, che anche costui ne fece una di buona!

Frattanto Bruto con pochi amici, sopravve-gnendo la notte si appiattò in una grotta, ove celarsi alla persecuzione del vincitore. Preso fiato un momento, levò lo sguardo al cielo pronunziando questa sentenza di Euripide: Il delitto non dee andarne impunito in questa vita. Appresso recitò questi altri versi dello stesso poeta: « Oh virtù perseguitata dalla sventura! infelice virtù! lo ti credea un vero bene : ma tu non se' altro che un nome senza soggette: sei ludibrio della fortuna. » Quinci richiamo alla memoria i nomi di coloro che si vide morire d'attorno combattendo; e ne fu intenerito. Mandò Statilio a sapere, che fosse avvenuto dei fuggitivi: ma colto dalla cavalleria nemica, non parve più. Bruto presagì la sorte di lui, e già si disponea di seguirlo. Prego i circostanti, l' uccidessero. Tutti schifarono di prendere si funesto servigio. Qui, chiamato a sè Stratone, statogli maestro di eloquenza, lo scongiurò caldamente non gli negasse quest'ultima prova di sua amicizia, che da lui prometteasi. Ritirandosi anch' egli, si volse a uno schiavo, e gli comandò di fare il suo desiderio. Allora Stratone sclamò : Non fia vero, che Bruto condotto a sì tristo passo abbia me-GOLD. St. Rom. Vol. II.

stieri di aver ricorso a uno schiavo, quasi gli manchi un amico. E qui, rivolto il viso, e presentatagli la punta della sua spada, Bruto vi si lascio cadere sopra, e morì in istante.

Da quest'ora Ottavio ed Antonio farla da sovrani senza rattento; dividersi il dominio immenso della Repubblica infra di loro come una conquista fatta in comune; considerare Lepido come il terzo piede, che non aveano; e tuttavia partirlo l'uno quasi per tenere in freno la po-tenza dell'altro: in vero il potere era tutto in mano dei due. Lepido non avea credito nè presso l'armata, nè presso il popolo. Il primo passo, morte a coloro che aveano destinato alla loro vendetta. Ortensio, Druso, Quintilio, Varo, tutti di alto grado nella Repubblica o trucidati, o datasi morte da sè medesimi. Ad un Senatore, e a suo figlio, si comando, traessero a sorte qual di loro dovesse perire. Nè l'un, nè l'altro volle ubbidire; anzi il padre si diede egli stesso al carnefice, e il figlio si passò fuor fuori con un pugnale davanti da lui. Un altro richiese il suo corpo fosse seppellito, e Ottavio gli rispose, che il suo sepolcro sarebbe il ventre degli avoltoi. Al popolo parve gran fatto di vedere la testa di Bruto appiedi alla statua di Cesare: Poi ne fur mandate le ceneri a Porzia sua sposa figlia di Catone, che non si partendo dall'esempio del padre e del marito, inghiottì la morte in carboni accesi. Fu notato come nessuno degli uccisori di Cesare non morì di natural morte.

Rassicuratosi i Triumviri nel loro potere col-

lo spegnere fino alle ultime reliquie di libertà, si diedero a dover godere degli onori, pei quali tanto avevano battagliato. Antonio s'andò nella Grecia, divenuta già il domicilio dell'adulazione e della lisciatura più raffinata. L'incenso gli fu gittato a nuvoloni. Dimorò qualche tempo in Atene, ove udiva i filosofi. Quindi passò in Asia ove tutti i re dell'Oriente tributari di Roma se gli vennero prostrare dinanzi: mentre le principesse di più rara beltade facevano a gara qual più gli potesse piacere, gl'inviavano magnifici donativi, e s'ingegnavano di sedurlo colle loro lusinghe. Così egli riscotendo gravezze; dispensando grazie, distribuendo corone e scettri, secondo che gli dava l'umore, passò di reame in reame, corteggiato da uno stuolo di re, che si succedevano gli uni agli altri.

In pregiudizio di Ariarate diede il reame di Cappadocia a Sisene non per altra cagione, che per la beltà della madre Glafira: ad Erode il Regno della Giudea e soccorsi. Fra tutti però i favoriti da lui, nessuno nè dalla lunga può contendere con Cleopatra Regina d'Egitto.

Serapione, che a nome di lei tenne il governo di Cipro, avea prestato alcun servigio all'armata di Cassio, e pertanto si tenea per certo dovesse pagarne il fio. La regina invitata a difendersi dall'accusa di fellonia, non penò un momento a tenere l'invito, si perchè confidava nella sua cuusa, ch'era buona, si perchè ben conoseeva la potenza de' vezzi o delle grazie di una trionfatrice beltà. Era nei ventisette anni dell' cta

sua: alla bellezza naturale cominciava accoppiare le finezze dell'arte, che non avrebbe degnato alcuni anni addietro : ma l' avvedutezza e la sagacità aiutavano il suo brio naturale,e la rendeano più seduttrice : e se pur c'era donna in Roma, che potesse uguagliarla in bellezza, non ce n' era al certo nessuna che la pareggiasse uella leggiadria del suo conversare. Ella venne a Tarso, città della Cilicia, a rappresentarsi in persona ad Antonio che là si trovava. Azzimata di tutte le raffinatezze del fasto orientale, montò in un legno maraviglioso, e navigò pel fiume Cidno. Luccicava l'oro da ogni lato, che togliea gli occhi; vele di porpora; remi d'argento; melodie di flauti e di cembali fra il tremolo di sfavillante raggiare che si riverberava dall'onde. Ella si stava mollemente adagiata sopra un letto sparso di stelle d'oro, fregiato di tutti gli adornamenti , che i dipintori , e i poeti danno alla conca di Venere. Infatti ella volca essere creduta un'altra Venere; e pertanto sen venia per lo Cidno così atteggiata, e con ai fianchi due leggiadri fanciulli, come due amorini, che col ventaglio le faceano vento a vicenda; parte che varie ninfe in abito da Nereidi, e ornate come le Grazie, le erano a qualche intervallo d'intorno. Alle sponde s'impregnava l'aria di squisiti profumi, e un'immensa folla stavasi maravigliando a si nuovo spettacolo. Antonio fu preso in istante da quella bellezza : e di qua la cagione di tutte le sue sciagure. Come ella s'accorse di averlo iu sua rete, si mosse per .

dover tornarsi in Egitto. Antonio non vedeva più nulla da lei in fuori, e si dispose di seguitarla. Di nulla più si curava; ogni suo movimento spirava mollezza; ad esempio di un popolo rotto a' piaceri, si fece servo di sua passione.

Sprecando così Antonio il suo tempo in vituperoso ozio, Ottavio riconduceva in Italia i ve-terani, e sopperiva a' loro bisogni. Avea loro promesso abitazioni e terre in premio del loro servito, ma ciò non si potea fare, che i primi abitanti e possessori non ne fossero discacciati. Templi e strade piene di femmine, che chie-deano pieta cogli innocenti pargoli in braccio, la cui debolezza accresceva la compassione. Gran numero di maritati e di pastori supplicare a man giunte il vincitore, non volesse gittarli così nudi sulla strada : sè in niente avere peccato contro di lui: almeno assegnasse loro qualche altro luogo ove riparare. Fra questi era il poeta Virgilio, cui tutto il mondo dee ben più, che a migliaia di conquistatori. Gli fu lasciato il suo patrimonio; ma a' suoi paesani fu giuoco-forza di sgombrare da Mantova e da Cremona. Roma e l'Italia vennero al più mal termine. La noma e i Italia vennero a più mai termino, na soldatesca sfrenata spogliava altrui a suo sen-no, mentre che Sesto Pompeo signore del ma-re, serrando i passi, toglieva al popolo le vet-tovaglie. Per sopraccarico a questi mali, una nuova guerra civile. Fulvia moglie di Antonio rimasa a Roma ardeva di gelosia verso Cleopatra, e si dispose di dover tutto tentare per ispiccare Autonio da quella pania, Le parve,

che s'egli venisse a romperla con Ottavio, si sveglierebbe dal sonno; onde aiutata da Lucio suo cognato, si diede a seminare zizzania infra loro. Disse adunque, che Antonio nella distribuzione delle terre dovea avere sua parte non meno di Ottavio. Si viene a trattato. Ottavio propone di starsene all' arbitrio de' veterani. Lucio non volle acconciarvisi, e trovandosi avere il comando di sei legioni, il più di spossessati dei loro beni, volle costringere Ottavio a sottoporsi alla condizione che gli parrebbe. Così si accese una nuova guerra civile fra Ottavio ed Antonio; o almeno i generali di questo si coprirono del suo nome. Ottavio fu vittorioso: Lucio fu vinto ed assediato in Perugia. Parecchie sortite con molta bravura : Fulvia spiare tutte le vie di soccorrerlo, ma invano. Alla per fine la fame lo fece darsi a discrezione in mano di Ottavio, il quale lo accolse onorevolmente, ed altresì coloro, che l'aveano seguitato. Antonio avuto sentore di questi avvenimenti, e-come sua moglie avea dovuto partire dell' Italia, si mosse di presente contro di Ottavio. Salpo con una flotta potente, e ristette ad Atene ove si abboccò con sua moglie. Rimproverolla di avere dato cagione alle discordie; le mostrò il più dispettoso disprezzo, e lasciandola sul letto della morte, si continuò al suo viaggio contro Ottavio. L' uno in faccia all' al-tro a Brindisi; ognuno aspettarsi vedere ridesto l' incendio della guerra civile con più furore che mai. Antonio esercito numeroso, ma nuo-

vo la più gran parte: con esso lui Sesto Pompeo, la cui possanza venia crescendo l'un di più che l'altro fra si grandi discordie. Con Ottavio i veterani invincibili, cui tutto cedeva; ma non erano senza ritrosìa di combattere contro di Antonio stato loro generale. Si fecero pratiche di conciliazione; si rimase in concordia: promesso da una parte e dall'altra di coprir tutto di dimenticanza; pieno perdono a vicenda. A raffermare vie più questa nuova alleauza, Antonio menò moglie Ottavia sorella di Ottavio. Poi vennero ad una nuova divisione dell'Impero fra loro due: l'Occidente di Ottavio: I' Oriente di Antonio; Lepido si stesse contento all' Affrica. A Pompeo fermata la possessione del Peloponneso e dell'isole col privilegio di potere chiedere il consolato, e ad esercitarne l'uffizio, potesse, sendo lui lontano, deputare chi gli piacesse: il mare fosse libero, e franche le biade che veniano dalla Sicilia. Di questa pace fu lietissimo il popolo, che da tanto tempo aspettava la fine di tante calamità.

Antonio solo poteva opporsi all'ambizione di Ottavio; e però a questo piacque di allontanarlo, e di accattargli l'odio e il disprezzo del popolo. Egli è però il vero, che i modi di Autonio ebbero non poca parte nel condurre Otta-vio all'intento suo. Itone quello con immensa armata incontro a' Parti, fu costretto a ritornare colla perdita della quarta parte delle suc forze, e di tutte le bagaglie. Del rimanente, Autonio mostrava darsi poca pena del disprezzo

che il rivale gli tirava addosso: non viveva che per lo piacere: non un pensiero alle bisogne dello Stato: non sapea torcere lo sguardo da Cleopatra, la quale era tuttavia in questo, di più e più accalappiarlo, e riscaldarlo nella sua passione facendolo passare d'uno in altro tra-stullo. Chi seppe mai, come lei, dare ai piaceri l'aria di novità, e far parere cose grandi le inezie? Con quanto d'ingegno gl'intervalli di ri-poso richiesto alla sazietà de piaceri de sensi, riempiva di sollazzevoli giuochi d'ogni guisa, e li ripetea dando loro cento viste novelle! Ora Reina; ivi a poco una Baccante; poscia un' Amazzone data in tutto al divertimento della caccia. Ad Antonio non parve assai di godere con esso lei le delizie dell' Egitto, nè la credette ricca abbastanza. Poneva cura di darle, da satisfare a' suoi strani bisogni , reami appartenenti all'Impero romano. Della Fenicia, della Celesira, dell'isola di Cipro, di una gran parte della Cilicia, e poi dell'Arabia e della Giudea le fece un presente, come di un nastro. Questi doni non era in suo arbitrio di poter farli; ma egli s'era incaponito di voler fare ri-tratto da Ercole. Questo aggruppamento di vizi e demenze perpetue pose il suggello al di-spetto dei Romani verso di lui massime soffiando Ottavio nel fuoco, e recando sempre alla peggior vista i fatti del suo rivale. Com' ebbe visto l'indignazione de' Romani aver passato ogui confine, mando Ottavia ad Antonio, sot-t'ombra che s'andasse a visitarlo; ma di fatto

per trarne cagione di muovergli guerra, non potendo dubitare, che Antonio gli rimanderebbe la sorella oltraggiata de'suoi disprezzi ed insulti.

Era Antonio con Cleopatra a Leucopoli al-lorche seppe dell' arrivo di Ottavia in Atene, e che a lui ne veniva. Novella spiacentissima ad ambedue. Cleopatra, temendo non le lusinghe e carezze di Ottavia gli togliessero sua preda, dar mille prove ad Antonio di sua violenta pas-sione; spessi sospiri; teneri sguardi; fingersi oppressa di tristezza e languore; piangere e voler celargli le lagrime in quel medesimo che intendea di mostrargliele, e starsi taciturna, mentre ei le chiedea la causa del suo dolore. Con questi ingegni, congiuntevi le lusinghe più raffinate ed accorte, e la scaltrezza delle sue damigelle, si tenacemente si tenne impaniato il cuore di Antonio che rimandò a Roma Ottavia senza avere voluto pure vederla, anzi per fare-più grave onta ai Romani diede fuori la voce, come volea ripudiarla, e maritarsi a Cleopatra. Pertanto, ragunò il popolo Alessandrino nella sala del teatro, ove fece collocare due troni sotto un padiglione di stoffa tessuta in argento; l'uno per lui, l'altro per Cleopatra. Ciò fatto, camuffattosi da Bacco, s'assise al fianco di lei, che s' era tramutata in Iside, prima Dea degli Egiziani. Egli la pronunzio Reina di tutte le province e regni donatile, c volle che regnasse altresi con lei Cesarione, il figlio che le nacque di Cesare. Ai due figli-che

egli ebbe da lei, il titolo di re de'Regi con immenso dominio di Stati; e per condurre all'apice questa si sterminata mattia, mandò ai due consoli di Roma la descrizione di si strana solennità.

Queste erano ad Ottavio grandi cagioni di rompergli la guerra: tuttavia volle tenersi finoattantoche fosse attutato e spento il movimento dell'Illiria; e intanto portò le sue querele, e divisamenti al Senato. L'anno appresso si spese tutto in apparecchi di guerra. Antonio, penetrati i disegni che si faceano contro di lui, mosse lamenti al Senato, che il suo collega si fosse insignorito della Sicilia, e a lui non ce-dutone eziandio una minima parte; spogliato Lepido del governo toccatogli; e da ultimo scompartito l'Italia fra suoi soldati senza chiamarne a parte altrimenti i soldati dell' armata dell'Asia. Ottavio rispose a questi lamenti con un sarcasmo: Esser vano il lagnarsi dell'assegnamento di poche terre d'Italia, quando Antonio fatto avendo il conquisto del reamo de'Parti, potea donare a'suoi soldati non che dei villaggi, ma delle città e delle intere pro-vince. Questo ontoso motto fece, che Antonio spedi un' armata in Europa contro Ottavio; ed egli con Cleopatra si condusse all'isola di Samo, donde incalzare la guerra di tutta forza. Vi giunsero fra apparati di guerra, e ridevoli argomenti di smancerie e di lascivie. Da un lato tutti i re ed i principi dall'Egitto fino al Ponto Eussino furono comandati, mandassero

uomini, provvisioni ed armi; dall'altro chiamati istrioni, danzatori, giuocolieri, e sonatori d'istrumenti. La stanza di Antonio in Samo con Cleopatra, e poscia in Atene, ove la condusse a novelli onori, fu assaissimo favorevole ad Ottavio, il quale se Antonio gli avesse di colpo rotta la guerra in Italia, appena avrebbe potuto opporglisi: questo indugio gli agevolò il poter sostenere la guerra, che di li a poco gl'intimo formalmente. Le armate pronte a combattersi si mostrarono l'una all'altra si formidabili e forti, come richiedea la grandezza dell' Impero, del quale stavano per determinare il destino. Da questa parte tutte le forze dell'Oriente, di là dell'Occidente. L'armata. di Antonio di cento mila fanti , dodici mila cavalli e cinquecento vascelli da guerra; quella di Ottavio ottanta mila fanti, e un numero di cavalli come il nemico; se non che Ottavio una metà meno vascelli, ma però meglio costrutti e volteggiati da più destri remiganti. La gran battaglia avvenne non in terra, si in mare vicino di Azio piccola città dell'Epiro sul cominciare del golfo di Ambracea; ove Anto-nio dispiegò le sue navi, e Ottavio le sue di fronte. I generali non teneano luogo fisso, anzi passavano da questo a quel legno ove il bisogno li domandava. Le due armate di terra stavano ordinate a battaglia sulle due rive del golfo non più che per essere spettatrici del combattimento, e per mettere coraggio ne combattenti colle lor grida. Le due flotte da pri-

ma si urtarono con grande animo, e misero in opera per sopraffare l'una l'altra un genere di assalto non usitato più mai sino allora. Conciossiache le prore de vascelli fossero guernite di gran puntoni di bronzo, però con queste si veniano incontro cozzando di tutto impeto. Da un piccolo disordine in fuori al centro di Antonio, nessuna parte aveva per anche il vantaggio. Quand' ecco Cleopatra diede in mano la vittoria ad Ottavio. Diedesi a fuggire a rotta con 60 legni, che ci avea condotti, vinta di terrore, come suole accadere al suo sesso. Tutti ne rimasero attoniti; e la lor maraviglia s'accrebbe tuttavia più, veggendo Antonio seguirla nella sua fuga, lasciando la flotta alla discrezion del nemico. L'armata terrestre abbandonata dal suo capitano non penò a soggettarsi ad Ottavio.

Gom' ebbe raggiunto Cleopatra, entrò nella nave di lei senza dar vista alcuna di desiderio di vederla. Ella alla poppa, egli alla prora taciturno e invaso dalla più cupa melauconia e tristezza. Per tre giorni non volle vederla, ne favellarle per vergogna ad un' ora stessa e per indignazione. Frattanto le denzelle della reina li conciliarono, e condussero alla vita di prima. Antonio recava seco il conforto, che l'armata di terra gli si manterrebbe fedele, ed avea già ordinato dovesse passare in Asia. Ne fu sganuato ben tosto: non appena fu giunto in Affrica, seppe che s' era data al nemico. A questo annunzio diede in tanto furore, che si ch-

be a durare fatica, che non si desse la morte. Finalmente tornossi ad Alessandria, tiratovi dai conforti de' suoi amici. Mentre Antonio era si scorato, Cleopatra mostrava invincibile coraggio. Ella aveva con enormi confische e soperchierie piene di violenza raggranellato immensi tesori, e pensava, ciò che non era mai caduto in pensiero a persona, di passare colla flotta l'Istmo di Suez, ed entrata nel mar rosso, rifuggirsi in una terra ove non potesse l'impero Romano. E già alcun suo naviglio per comando di lei era giunto a Suez: ma sendo stato incendiato dagli Arabi, e distornandola Antonio dal suo disegno, si tolse da questo pensiero, ed appigliossi ad un altro di non men difficile riuscimento, cioè di difendere l' Egitto dal vincitore. Fece apparati di guerra quanto potè maggiori sperando che per questo modo otterrebbe almeno condizioni men dure. Ella era più amica della fortuna di Antonio, che della persona, e se si fosse aperto un passo di salvare sè , sagrificando lui , non pare troppo inverisimile, che lo avrebbe fatto. Comechè fosse ne' quarant' anni o in quel torno, ella si tenne forte tuttavia nel potere di sue lusinghe, e ardea della voglia di farne prova sul cuore di Augusto, a veder com' ei sapesse guardarsi da insidie, che con tanto successo avea messo in opera in altri. Laonde ai tre Ambasciatori spediti da Antonio ad Ottavio in Asia, la regina ne aggiunse alcuni di soppiatto, bene indettati, quello che dovessero dirgli a nome di GOLD. St. Rom. Vol. II.

lei. Antonio non chiedea punto altro, che di essere lasciato viver libero nell'oscurità il resto della sua vita. Ottavio non gli rendette risposta alcuna. Allora Cleopatra procurò a sa-puta di tutti mettere in lui compassione de suoi figlinoli, e gli fece sapere sotto credenza, com'era presta di rassegnare a lui la corona e tutte le insegne del suo reame. Ottavio le rispose come avea fatto ad Antonio. Appresso però, la fece segretamente rendere certa, com'era ben disposto per lei , purchè avesse scacciato Antonio o dalogli morte. Queste coperte pratiche non si fecero con tanto di segretezza, che Antonio non pervenisse a scoprirle; di che venne a tal gelosia e rabbioso furore, che nulla più. Fattasi fare sopra una punta di terra entrante in mare una piccola casa, vi si rinchiu-se; c diessi a tormentare a tutti i funesti pensieri, che straziano i tiranni sciagurati e depressi. Vi si tenne alcun tempo sequestrato da ogni umano consorzio, facendo sembianti di voler così imitare Timone il misantropo nell'odio suo contro il genere umano. Ma la gelosia, che montava ogni di più, non l'ebbe lasciato lungo tempo fuori della società. Riseppe i secreti colloqui di Cleopatra con Tirso mandatole da Ottavio. Fattolo pigliare e vergheggiare di lena, il rimise al suo padrone, facendogli notare, che lo avea gastigato per aver fatto insulto ad un infelice : facesse egli pure lo stesso d'Ip-parco suo schiavo. Così Antonio intendea vendicarsi di lui per essere passato alla parte di Ot-

tavio. Intanto questi s'avviava verso Pelusio con un'altra armata. Questa città per la sua postura poteva infrenario ben lungo tempo; ma il comandante o gli mancasse il coraggio di difenderla, o avesse ordine da Cleopatra di dargliela in mano, non fece resistenza veruna; perchè Ottavio senz'altra opposizione potè di subito passare ad Alessandria, si come fece. Antonio gliene volle contendere l'entrata, Gli andò incontro combattendo con tanta furia che mise in fuga la sua cavalleria. Speranzoso e vano com' era, si senti tutto rianimato per questo picciol vantaggio, e tornossi in Alessandria in trionfo. Giunto al palagio, abbracció Gleopatra, e presentolle un soldato, che nel fatto d'arme era stato un Achille. N' ebbe il dono di un elmo e di una corazza d' oro ; il che invece di renderlo più affezionato alla parte di Antonio, fece, che la notte appresso passasse all' armata di Ottavio ; parendogli più prudente e cauto, per guarentirsi il suo oro, tener dal più forte. A questa fellonia Antonio non potè stare a segno. Volle tentare di nuovo la sorte per mare e per terra ; ma prima propose al suo rivale di venire alla decisione con un singolar certame di loro due , corpo a corpo. Ottavio non era un disperato siccome Antonio; però gli rispose, che, se avea voglia di mori-

re, non gli doveano poter mancare altri mezzi.
La dimane Antonio schierò il poco esercito,
che gli rimanea , sopra una collina presso alla
città, e di là diede il segno alle sue galere d'as-

vista della sua flotta; che da prima procedea con bell'ordine; lo rallegro; ma la gioia fu breve, chè vide tosto i suoi vascelli salutar quei d'Ottavio, e raggiuntisi ad essi; entrare insieme nel porto. Ad un tempo stesso fu abbandonato dalla cavalleria. Si provò colla fanteria; e trovò la stessa fortuna: dovette rifuggirsi in città. N' era divenuto mezzo furioso. Gridava per tutto: essere stato tradito dalla Regina e da lei sagrificato a coloro, che gli si eran fatti nemici per cagione di lei. I suoi sospetti non andavano lungi dal vero; perocchè la flotta si arrendette ad Ottavio d'ordine di Cleupatra.

Ella temeva già un pezzo dei sospetti di Antonio, ed a guardarsi dagl' impeti delle sue furie, aveasi costrutto presso al tempio d'Iside una fabbrica, che parea s' avesse eletto per tomba. Vi fece ammassare i suoi tesori, le gioie, le cose più preziose, e coprire di torce, fascine e d'altré materie da pigliar fuoco. Ella volea con ciò guarentirsi dai furori di Antonio, e ad un tempo medesimo far veduto ad Ottavio, come era disposta di bruciare tutti i suoi tesori ove le avesse posto troppo severe condizioni. Vi si chiuse adunque, e fatte sprangare le porte ben bene fece uscir la voce della sua morte. A questa inaspettata novella si ridestò l'amore nel cuore di Antonio con tutta la forza. Ei piange ora la morte di lei, che testè le desiderava con tanto ardore la Ahimò infelico I gridava

egli nella sua disperazione. A che m'attengo io tultaria a questa misera vita, se m'o tolto ciò, che sol mi piaceva e solo poteva addolcire l'amaro delle mio pene? Oh Cleopatra, Cleopatra! Mi pesa non tanto la nostra separazione, quanto il dovere apprendere da una donna a saper morire. »

Fattosi dunque venire uno schiavo per nome Ero, a cui s'era fatto giurare, che se il tempo lo richiedesse l'avrebbe ucciso, gl'impose di osservargli la sua promessa. Ero, gran fedeltà di uomo, facendo vista di ubbidire trasse la spada; e voltosi addietro col viso, la si ficcò in petto e morì a' piedi del padrone; il quale non è a dire se fosse tocco a quell'atto del fedel servitore. Alla per fine dato mano alla spada, si trafigge e viene a cadere sopra il suo letto. Comechè la ferita fosse mortale, ristagnatosi il sangue, rivenne in sè, e prese a scongiurare caldamente coloro, che eran tratti alla sua camera, lo finissero. Tutti fuggire pieni di spavento e di orrore. Troyandosi a tal termine viene a sapere da un segretario della Reina, lei essere tutt' ora viva ; ed egli il prega , lo facesse portare a lei. Come volle fu fatto; ma la Reina avente seco due sole damigelle non consenti si aprisse la porta; si bene gli gitto delle funi dalla finestra, colle quali poterono a gran fatica levarlo fino alla stanza. Intriso del sangue stendeva le mani a Cleopatra, e si sforzava di levar la testa dal letto ov'era disteso. La Reina lasciandosi trasportare dal suo dolore, si straziò

le vestimenta, si percosse il petto, e baciò la ferita di lui, nominandolo suo sposo, suo Imperatore, suo Nume Antonio pregatla, ponesse freno al suo cordoglio; si conservasse in vita, se potesse farlo salvo l'onore. c Quanto a me, lasciate pure di piangere delle mie sciagure; rallegratevi anzi meco de' beni, ch'ho goduto. Io vissi il più grande e potente fra gli uomini. Caddi, ma la mia caduta non porta ignominia. Romano io stesso alla fine sono vinto da un Romano. Qui fini di parlare e di vivere.

Ottavio, intesa la disperazione di Antonio, mando Proculeio, che facesse pratica e si adoperasse di guisa che venisse a sua mano Cleopatra. A due fini tendéva Ottavio; ad insignorirsi de'tesori rinchiusi con esso lei; e all'ornamento del suo trionfo, menandola viva. Ella però non volle mai avere alcun abboccamento con Proculeio, se già non gli piacesse di parlare per le fessure della porta, stata prima sprangata e fermata quanto si potè il più. Poco appresso, procacciatosi una scala, sali alla Reina con due soldati per la stessa finestra, onde era entrato Antonio. Non si tosto ella se ne fu accorta , che afferrato un pugnale , che sempre avea seco, già si feriva, se Proculeio non era presto a sospendere il colpo e a trarle di mano l'arma. Ottavio tutto allegro di averla in suo potere, mandolle Epafrodito con ordine di ricondurla in palagio, e di trattarla con tutto il rispetto e sommissione dovuta al suo grado, studiandosi di prevenire ogni suo desiderio, tanto che men dura al posssibile le dovesse tor4 nare la sua condizione di cattività.

I re ed i generali si combattevano, cui dovesse toccar l'onore di fare i funerali ad Autonio; ma questo funesto conforto fu riserbato a Cleopatra. Ella sola fu permessa di rendergli questo ultimi uffici, no volle credere a chicchessia la cura di seppellirlo. Tutto ciò che potesse fare a render il mortorio magnifico senza scemamento della dignità di Antonio; tutto cio, che poteva desiderare per onorare la memoria di un uomo da lei stato amato, tutto le fu lasciato da farne a sua voglia. Ma il suo novello stato l'avea gittata in estremo laguore. I sofferti travagli ; il dolore in cui s' era abbandonata senza ritegno; le percosse, sonde tutto avea pèstosi il petto, le aveano portato la febbre, cui procurava di accrescere con ogni studio. Volca morirsi di fame, lasciando affatto ogni alimento, sotto colore, che così fosse richiesto alla sua malattia. I medici, di Ottavio gielo fecero sentire, ed egli per trarla dal suo proponimento', la minacció di vendicare la sua: morte sopra i figli di lei. Questo timore vinse la sua ostinazione, ed ella s'acconciò a mangiare ciò che le era porto : di che la sua salute miglioro tosto.

In questo mezzo Ottavio fece suo ingresso in Alessandria, o poso ogni cura si dileguasso lo spavento messosi in quegli abitanti; e cio consegui parte colla sua allabilità, parte mando familiarmente col falosofo Arco loro concittadi-

no. Il suo annunzio dell' avvicinarsi di lui gli avea fatti tremare; e veggendolo ora assiso sul tribunale, si prostendono colla fronte a terra ne più ne meno che malfattori, che stieno ad ascoltare la sentenza di loro condanna. Ottavio fece tosto loro cenno, si levassero; e non tardò a pronunziare le parole del perdono; dicendo che tre rispetti il moveano a questo: la sua devozione verso Alessandro Magno fondatore della città; la maraviglia, ch'ella aveva in lui messo; da ultimo l'amicizia sua col filosofo Areo loro cittadino. Due senza più furono dati a morte. Antilio primogenito di Antonio, e Cesarione figlio di Giulio Cesare. Tutti e due gli furono dati in mano dagli educatori loro per tradigione, della quale ivi a non troppo tempo portarono la pena. Gli altri figli di Cleopatra tratto con dolcezza; gli lasciò alle cure di coloro, che gli aveano a educare, e comando loro, provvedessero ad ogni loro bisogno secondoché richiedeva il lor nascimento.

Come Cleopatra si fu rimessa in salute; Ottavio ando in persona a farle visita. Lo accolse coricata sopra un letto da riposo; ma entrando lui; si levò vestita alla dimessa; e prostrossegli innanzi. Comeche i lunghi affanni avessero renduta l'aria del suo viso melanconica e severa, e gli occhi avesse ancora gonfi del pianto; tuttavia da quelle; direi quasi, nubi del suo dolore trapelava ancora alcun raggio di sua bellezza. La leggiadria delle sue movenze, le doloi attrattive degli occhi eran tali, da potere con-

ghielturarne l'incanto nella sua giovinezza. Fattala alzarsi e posare, Ottavio le si mise a sedere di costa. Cleopatra non entrava alla sprovveduta a parlar con Ottavio, ma bene apparecchiata; ne lascio intentato nulla, che dovesse poter mitigare il suo animo verso di lei. Ora preghiere, or discolpe, ora piaggiarlo; tutto tentare. Da prima le parve di difendere i suoi diportamenti: ma non le venendo fatto di co-prire manifeste prove, si fu volta alle suppliche. Invocò la clemenza di Cesare verso gl'infelici, (Infelice I non sapea che parlava con un mostro inaccessibile ad ogni pieta!) elesse alcuna sua lettera piena di teneri sentimenti per lei ; e si compiacque di dimorare un pezzo a parlargli dell'intima unione, ch' era stata fra loro due. Or ecco qua, sclamava; a che mi valgono ora i suoi beneficii e l'amore! Deh! fossi morta con esso lui. Ma che dico io ? Egli è ancor vivo; io il veggo cogli occhi miei; egli rivisse in voi. Ottavio, siccome colui, che s'era hen provveduto a siffatto assalto, si tenne fermo. La fredda risposta, ch'egli le diede, la fece por mano a nuovi sperimenti. Tento l'avarizia di lui, presentandogli carta ove erano scritti i suoi tesori e le gioie. N'ebbe a riuscire una scena assai singolare, la quale ben dà chiaro a vedere, come gli antichi non erano que' dilicati, che voglion mostrare di essere alcuni de nostri tempi. Un suo servo fece saputo a Cesare, come ella s' era però riserbato alcune cose preziose. Cleopatra monto di subito in tanta

54 collera, che sbalzata dal letto, prese quel tristo per li capelli, e lo sbatacchio e percosse forte, presente Ottavio, che sorrise di tanto; e la ricondusse a giacere. «Come comportare, diceva ella, un siffatto insulto, fattomi alla presenza di tale , di cui fo stima si grande ? E quando bene io avessi nascosto qualche cara-gioia, potre io esserne biasimata di averla riserbata, non per me, ma per farne un presente a Livia ed Ottavia, che tolgano a proteggermi presso di voi? « Questa discolpa piacque assai ad Ottavio, siccome quella che facea credere vivo in Cleopatra il desiderio di vivere, com' egli appunto voleva. Pertanto le rispose graziosamente : Lei esser padrona di ritenersi, quanto le piacesse; e sè tutto disposto di vincere gli stessi desideri di lei in tutto che stimasse dover gradirle. Ottavio la lascio, portandone seco la cara presuasione di averle spirato amore per la vita ; e di poter condurla ad inghiottire il disonore di esser tratta viva in trionfo al suo ritorno a Roma. Ma egli s' ingannava di lunga mano. Cleopatra tenea pratica segreta nel campo di Ottavio con Dolabella giovine romano nobilissimo, al quale prese pietà de mali della Regina. Egli adunque la fece informare, come Ottavio si apparecchiava di mandarla fra tre giorni a Roma in un coi suoi figli per abbellirne il trionfo. Come ciò seppe, non penò un punto a risolversi di morire. Abbracciare la tomba di Antonio; piangere la sua pri-

gionia, e rinnovare suoi giuramenti di non vo-

ler a lui sopravvivere. Uscita del bagno, ordina si appresti un lauto banchetto, e vestitasi magnificamente alla reale, ella stessa guidò la festa, che secondo il costume, avea fatto apparecchiare; poco dopo licenzio i suoi convi-tati da due femmine in fuori. Ella trovo modo di farsi recar in camera un aspide nascosto in un canestro di frutta. Scrisse ad Ottavio che voleva esser sepellita nella tomba di Antonio. Ei mandò subito gente, che la togliessero giù da si fiero proponimento; ma troppo tardi arrivarono. Metteano piè nella stanza di lei , ch'ella già spirava l'ultimo fiato, giacente sur un letto, e vestita come s'è detto. Ira, una delle serve di lei più fidate, le giacea morta da piedi, Carmione sua compagna sosteneva un diadema in testa alla reina. È egli aduuque il fine? disse uno degli inviati. Messer si, rispose Carmione; egli è il fine. Così dovea morire una Regina cotanto illustre e discesa da una lunga serie di gloriosi antenati. Ciò detto, cadde morta altresi allato alla padrona, che avea sempre portato nel cuore.

Dal principio dell'Impero d'Ottavio, detto poi Augusto, fino alla morte di Domiziano ultimo de' dodici Cesari.

Ottavio, morto Antonio, rimase solo padrone dell'impero. Tornossi trionfante a Roma, e colle feste magnifiche e cogli spettacoli di grande apparato cominciò cancellare la memoria, che tuttavia durava delle sue crudeltà. Gli parve di rassodare colla elemenza un trono fondato sopra tanti sanguinosi delitti. Ed eccolo il capo dell' impero più grande, che avesse veduto fino allora l'universo. L'antico spirito dei Romani, e que' colpi maestri che li rendeano singolari dagli altri popoli, non apparivano più. Roma era abitata il più da stranieri ragunati colà da tutte le parti del mondo ; e pertanto non potea in essi aver luogo quell'ardente amore di patria, che fe'fare ai Romani tanti prodigi nei bei giorni della repubblica. Il governo monarchico era forse quello che più s'addicesse oggimai a' Romani, e valesse a tenere insieme congiunti i membri dello Stato. Egli è pregio dell'opera il por mente, che fra le lunghe discordie intestine e le orribili devastazioni e ruine, che portarono le guerre civili, Roma s' aumentava visibilmente l'un di più che l'altro in isplendore e possanza, sicchè qualunque volle tentar di abbassarla , rimase schiacciato.

La prima cosa, Augusto si diede ad affezio-

narsi l'animo dei già stati amici di Antonio; e per venir a questa, annunziò pubblicamente, come egli avea bruciato, senza altrimenti leggerle, tutte le carte e le lettere di Antonio; perocchè vedea bene, come fino a tanto che tenessero di essere sospetti a lui, non si sarebbero

sentiti disposti di ben servirlo.

Pervenne al trono condottovi dalla sua armata; e stimò di mantenervisi sostenuto da' Senatori. Questo corpo, tuttochè scaduto dal suo primo splendore, era tuttavia fra tutti il miglio-re e più ragguardevole, e più atto a governare con sapienza e giustizia. Mise dunque in loro mano i principali poteri, finchè colle largizioni e mostre di benevolenza si ebbe affezionato il popolo e l'armata. Per questo modo tutto l'odio, che portava il rigore della giustizia, si riversava sopra il Senato; mentre Augusto coi suoi benefici si procacciava l'amore del popolo. Così restituendo al Senato l'antico lustro, il preservò da corrompimento; ed egli si stette pago ad una mediocre autorità, a cui nessuno aveva che apporre; cioè tanto si ritenne, quanto gli biso-gnava per reggere con certa norma tutti gli ordini della repubblica. Questo, chi ben guardi, era un vero regnare asseluto, quanto al fatto : tattavia al popolo sciocco dava nelle maraviglie di sua moderazione ; e si credette renduta la libertà, salvo il poter rivoltarsi; come troppo a-vea fatto. Il Senato anch'egli si teneva lihero e franco, in tutte sue ragioni, poteri, preroga-tive; solamente essergli chiusa la via alle ingiustizle. Imperò si disse di questo governo, che i Romani ci godettero quanto ha in se di bene la libertà senza temere i pericoli e mali, che spesso vanno con lei. Ma che? Se ciò fu vero vivente Ottavio, si trovò essere in tutto falso sotto i succeditori suoi; quando nessuno era sicuro di non incappar ne' gastighi e ne' mali tutti, che nascono dalla tirannia; o essa sia lasciata imperversare a sua posta, o necessitata di opporsi alle sedizioni.

Rassettate così le cose del governo, fece luogo ad altre cure e passioni. Da lungo tempo pareva in forse, se dovesse mantenersi nell'impero, o rendere al popolo la libertà. S'attenne al
consiglio di Mecenate, di non lasciare il potere.
Per innanzi si lasciò sempre guidare dal consiglio di questo suo favorito, il quale gl'instillò
la dolezza, l'affabilità e l'umanità che mantenne in tutto il suo regno. Confortatovi da Mecenate prese ad incoraggiare ed onorare gli uomini di lettere; fra'quali Virgilio ed Orazio trattò
come amici: ed essi grati a tanto benefattore lo
esilaravano nelle sue noie, celebrando le sue
lodi per tutta l'estensione dell'Impero.

Ricondotti così alla pace, e al lieto vivere i Romani, e ben certificatosi dell'affezione di tutti gli ordini dello Stato, velle abbagliare il popolo con una gran mostra-di una magnanimità, facendo pubblico il suo desiderio di tornarsi privato. Imperò, indettati hene coloro fra Senatori, ch' erano cosa sua, itenne all'assemblea una studiata orazione; nella quale dimostro con

molta forza quanto fosse difficile il governare un si vasto impero; e disse, che appena gli Dei immortali potrebbero reggero un tanto peso. E tuttocho molto ragioni lo movessero a dover tenerlo; tuttavia si schermiva con modestia, e faceva forza sulla sua inabilità; e, fingendo in vista una generosità e grandezza d'animo maravigliosa, si mostrava presto di rinunziare alla podestà acquistatasi colle sue vittorie, e raffermatagli dal Senato , dando ad intendere che spento non era in lui il vero spirito dei Romani. Vari effetti porto questo discorso negli animi de'Senatori, secondo che più o meno erano in caso di legger nel cuor di lui.Parecchi non dubitarono, lui parlare sincero, e pertanto vedevano in lui un eroe senza pari. Altri non vedevano chiaro in questo fatto, e sospettavano di sua intenzione. Altri si mostravano incerti di accettare il partito; perocchè avendo sofferto nelle passate vicissitudini de gravi danni, temevano, non dovessero rinfrescarsi. La più parte però, composti com'erano coi ministri d'Ottavio del come dovessero governarsi, ributtare, o farne vista, il proponimento di Ottavio; facendo anche mostra di esserne forte sdegnati, più fiate . rompergli le parole in bocca, tutti ad una voce scongiurario di non prendere questa risoluzione di lasciare il comando; e perseverando egli nel no, sforzarlo per poco di rimanersene nel lucgo suo. Per rendere vie più sicura la sua persona, il Senato decreto, la guardia di lui fosse pagata in doppio. Ottavio attresi volondo gareggiare in generosità col Senato; gli lascio il governo di parecchie provincie interne, tenendo per sè quelle senza più, che più gli stavano a cuore, e richiedevano presente un' armata. Oltre a ciò ritenendo il governo, egli non volle però caricarsene più che dieci anni; lasciando così al popolo la speranza sempre viva di tornare alla pristina libertà. Egli seppe abbacinare il popolo per forma, che di dieci in dieci anni gli fu rinnovato il potere per tutta sua vita.

Questo mostrarsi disposto di rinunziare all'impero gli fu assai per rinforzare la sua potenza, ed affezionarsi il popolo cieco. Novelli onori senza misura gli furon fatti. Allora datogli il
nome di Augusto; ed ordinato, si piantasse un
alloro alla porta di lui. Anche, qual si fosse la
casa abitata da lui,pigliasse il nome di palazzo;
raffermatogli il titolo di padre della patria; la
sua persona fosse inviolabile e sacra. L'adulazione corse poi sempre alla cerca di novelle viste di omaggio. Egli in fatto sprezzava questi artificiati modi de Senatori; tuttavia gli piaceva di
mantenersi la riverenza loro e gli onori, sapendo bene che questi attirano rispetto, e il rispetto aiuta l'autorità.

Compiuto il suo decimo consolato, i Senatori ratificarono con giuramento gli atti di lui, e lo gridarono superiore alle leggi. Poco stante fu proposto al Senato di giurare ubbidienza non pure alle leggi fino allor pubblicate dall' Imperatore, ma altresi a quelle, che fosse mai per pubblicare. Prese anche piede quest' uso; che i

padri trovandosi presso a morte mandarono al Campidoglio i loro figli con un' offerta e questa iscrizione; che il giorno del loro passaggio avean lasciato Augusto in salute. Anche fu portato, non fosse lecito giustiziare chicchessia il giorno dell'ingresso di Augusto in città. In una carestia di vettovaglie fu voluto crear Dittatore; ma egli rifiutò quella carica, siccome quella che per le leggi era stata soppressa.

Per tante dignità e poteri ragunati in lui solo non scemo punto la sua diligenza; anzi vie più si sforzava di attendere con maggior cura a tutte le parti sue. Con vari editti fece argine alla corruzione del Senato e alla licenza del popolo. Spettacoli dei gladiatori proibiti, se non fossero per autorità del Senato; e quinci innanzi non più che due volte l'anno, nè il loro numero uscisse de'centoventi la volta. Questa era la legge, necessaria a quell'ora, quando la sfrenatezza non conosceva più limiti. Erano tratti quegl' infelici a grandi stormi nell'arena; e forzati di combattere fino a tanto che ne rimanea morta una metà. Era costume, che i cavalieri romani, e le dame di primo grado danzavano sulle scene teatrali. Ora egli lo interdisse loro per sempre, ed a'loro figli e nipoti. Pose una multa a coloro, che avessero lasciato passare certa età; senza prender moglie; e assegnò soccorsi a' padri carichi di molti figli. Non volle le figlie si maritassero avanti compiuto il dodicesimo anno: concesse ad ognuno di potere ammazzare l'adultero trovato in delitto. Contrappesò il potero.

rapito ai Senatori, con l'onore, che volle per severe leggi fosse loro renduto. Nessuno potesse aver il grado di cittadino romano che prima non facesse chiaro il suo merito e le sue condizioni. Anche agli schiavi pose sua cura; e diede ordine, al quale egli il primo si sottomise rispetto ai suoi. Egli era forte preso al piacere delle rappresentazioni sceniche; ma tuttavia volea si spiassero a fondo gli attori, non permettendo in essi licenziosa vita, ne indecenza nelle rappresentanze. Protesse gli esercizi atletici : le femmine però non fossero lasciate esser presenti; non comportando la lor modestia che assistessero a spettacoli rappresentati da uomini nudi. Acciocche le cariche non fossero carpite per pratiche illegittime, ordinò che ogni candidato dovesse depositare una somma di danaro, da dover perdere, ove fosse compreso di averci usato il più minimo broglio. Levò via, che gli schiavi non potessero esaminarsi contro i padroni; ed egli il primo vendette i suoi. Così cangiando essi di padroni , si aperse più facile via a poterne spiare gli andamenti. Per questo modo così passo passo pervenne a sbarbare i vizi, a frenare i delitti, ed a portare un gran mutamento nel popolo, innestando sopra la sua dura

o rozza, una natura più mite e gentile.
Augusto entrava a tutti innanzi eol suo esempio; il che molto lo aiutava a sortir buoni effetti nel volgo. Per essere tanto levato sopra gli altri, era certe di nulla perdero scendendo a modi affabili e fratellevoli. Addimesticarsi legger-

mente co' suoi famigliari; comportare tranquillamente i loro rimproveri; non partirsi mai dal volere delle leggi, comechè per autorità potesse condannare ed assolvere a posta sua; trattar, egli stesso la causa di coloro, che gli erano cari. Un avvocato chiese con voce e modo insolente : qual cagione conduce Augusto al tribunale? « Il bene della repubblica » rispose modestamente. Un de'suoi vecchi soldati lo prego un giorno volesse difenderlo in una causa. «Va, pigliati un avvocato rispose Augusto. E il veterano a lui: a Ahl soggiunse; io non ho mica mandato un altro in luogo mio il di, che ho combattuto per voi alla battaglia d'Aziola Piacque tauto ad Augusto questo franco parlare, che perorò egli stesso dinanzi ai giudici, e vinso la causa del buon soldato. Ad uno , che con troppo timore gli presentò una supplica; camico, egli disse; è par che vi appressiate anzi ad un elefante, che ad un nomo: datevi animo. 2 Un'altra volta, stando egli in tribunale con aria severa, che mal prometteva a'rei, accortosene Mecenate, non potendo rompere la calca, gli gitto un viglietto con questo parole, levati carnefice. Levossi di presente senza dare segno alcuno di sdegno, e perdono a tutti coloro, che era venuto per condannare. Egli era divenuto un altro nomo. A cio mostrare , basti pur questo fatto. Cinna, nipote di Pompeo, era entrato in conginra contro di lui con altri parecchi. Avutili a se, se ne passo con piccola riprensione, e li licenzio, dicendo rivolto a Cinna :-

a due volte io v'ho donato la vita, la prima come nemico, ora come congiurato: oggi vi aggiungo il consolato altresi. Quinci innanzi viviam da amici; e veggiamo un poco di fare a chi vince, se io in fidarmi di voi, o voi in esserini fido.

Regnante lui le armi romane riportarono grandi vittorie. Da tutte parti del mondo capitavano ambasciatori a Roma. Chieder pace l'Etiopia; i Parti alleanza; l'India imitarne l'esempio; la Germania, ed il Weser accollare il gio di Roma. Tante vittorie per terra e per mare fecero chiudere il tempio di Giano, e la pare fecero chiudere il tempio di Giano, e la pare

ce bastò per tutta sua vita.

Molto egli ebbe da sopportare in sua casa. Livia moglie di Tiberio Nerone, la guale di consenso del marito divenne sposa di Augusto, benche incinta di sei mesi, gli dava non poca noia colle sue stranezze; tanto più, che sapeva di essere da lui amata. Avea due figli Tiberio, e Druso; de' quali il più giovane, quello onde era gravida entrando sposa in casa Augusto questi dipoi fu tenuto quasi figlio di Augusto medesimo. Tiberio il maggior figlio di Livia, che in appresso fu adottato da Augusto, e succedutogli nell'Impero, fu buon capitano, benche di natura difficile e sospettosa. Da lui ebbe Augusto da patire assai. Confinollo a Rodi, ove dimorò cinque anni vivendo sequestrato dalla gente, usando co' Greci e studiando le lettere, delle quali appresso fece uso si reo. Il maggior travaglio però l'ebbe Augusto da Giulia nata-

gli di Scribonia prima moglie. Questa Giulia prima fu moglie di Agrippa, quinci di Tiberio: femmina avventata ad ogni disonestà; intantochè non pure faceva laidissime cose, ma le piaceva eziandio pubblicarle. Tanto avanti si spinse nella propria infamia, che ne quartieri più popolati della città e nella corte medesima della casa paterna, faceva bordello. Augusto pensò un momento di spegnerla: ma per vari rispetti nol fece: si la relego in Pandataria, proibitole vino e liquori spiritosi; e ordinato, nessuno potesse vederla, che prima non avesse da lui licenzia : Scribonia madre di lei, le fosse compagna. A chi gli parlasse per lei, risponde-va: « potersi più di leggieri accoppiare insieme acqua e foco, che se e lei. > Ei vide morta una gran parte de suoi coetanei, e giunto all'età di settantaquattro anni, stimava bene di riposarsi in Tiberio, creandolo suo successore. Prego i Senatori, non se ne avessero a male, se d'ora innanzi non si fosse intrattenuto con esso loro come per lo passato. Appresso a questo tempo volle compagno Tiberio all'impero, per poco con sovrano pote-An.di R. re. Non pote però Augusto torsi auso cel tenea come conficcatovi. Continuò dunque ad occuparvisi fino agli estremi con tenero amore verso il suo popolo. Conciossiachè per poca salute non potesse condursi in Senato, volle, che per un anno gli si dessero venti consiglieri da continuare con

essi le sue occupazioni. Il Senato decreto, che quanto fosse da lui preso insieme con quelli e di parere del Console, fosse una legge. Sentendo avvicinarsi la sua fine, fece suo testamento, e il mando alle Vestali. Fece fare solenne censo del popolo, il cui novero si trovò montare a quattro milioni cento trentasette mila cittadini: donde si vede come Roma in quel tempo eguagliava allora quattro delle più grandi città dei moderni tempi. Stando egli a questo servigio nel campo di Marte con grande apparato, un'aquila dopo date più giravolte intorno la testa dell'Imperatore, piego difilata verso il tempio vicino, e posò sopra la tomba di Agrippa; che parve agli Auguri un presagio della vicina morte di Augusto. Ivi a non molto tornatosi da accompagnare Tiberio partito per l'Illiria, si trovò star male; entrò in . palagio; fece correre dietro a Tiberio e chiamare suoi amici. Poche ore avanti il suo fine si fece portare uno specchio, ed acconciare i capelli quanto non mai di tutta sua vita. Appresso, volto agli amici, che gli erano intorno, . li domando come egli avesse bene in sua vita rappresenta la parte sua; e rispostogli, che non potea meglio: c Or bene, ei disse, fatemi adunque il plauso ». Così egli fini nelle braccia di Livia in età di 76 anni, dopo regnatone quarant' uno. Alla sposa volle raccomandato, non si dimenticasse nè del loro matrimonio nè dell'ultimo addio.

Grande compianto in tutto l'Impero per la

morte di Augusto. Non mancò chi sospettasse, Livia averla affrettata per vedere più presto suo figlio in trono. Checche fosse di questo, certo è che tenne celata la morte di lui, e fe' guardare tutte le uscite del palagio, che nul-la ne trapelasse di fuori; anzi facca intendere ad ora ad ora o che migliorava, o che ricadeva. Nell' ultimo, dato ordine ad ogni cosa per la successione, pubblico la sua morte e ad un tempo l'adozione di Tiberio all' impero. Il mortorio fu solenne quanto poteva essere il più. Come i Senatori furono radunati, Tiberio parlamento appropriatamente alla ricorrenza. Quindi in pieno Senato letto il testamento di Augusto, che chiamava eredi Tiberio e Livia. Fino all'ultimo respiro della sua vita; lo consacrò continuo al bene dello Stato; ora il dolore del popolo rispondeva a tanti suoi meriti. Tutte le donne per decreto portassero il corraccio un anno intero. Gli si innalzarono de' tempi; decretatigli onori divini. Un cotale per nome Numerio Attico veggendo l' adulazione al colmo, volle farsene pro; e giurando di aver veduto Augusto salire al cielo, si buscò una grossa som- . ma di argento: e intanto il popolo non dubitò più che egli non fosse stato ammesso agli ordini degli dei.

Così fu onorata la memoria di Augusto, che pervenue al trono facendosi ponte di uccisioni e di stragi; e vi si mantenne per la felicità dei snoi sudditi. Onde fu detto di lui, che egli sarebbe stato da desiderare egualmente pel gencre umano, o ch'egli non fosse mai nato, o nou morto mai. Forse più che a lui, sono da imputare a' suoi colleghi le crudeltà del suo Triumvirato: ancho gli parve forse di dovere così vendicare la morte di Cesare. Checchè ne sia, non è a dubitare, che Roma non potea tranquillare più mai, senza opravisi molta severità, e gran forza di animo e di braccio: nè senza sbarbicare gli antichi usi, non poteva averci luogo il governo monarchico, ritenuta l'apparenza repubblicana. Ma in realtà rese felici i sudditi con una monarchia assoluta, guidato però dalla più raffinata prudenza. Qui non si potrebbe abbastanza ammirarlo: i monarchi più celebri mal potrebbero tenersi a paro con lui. Se Augusto non fosse stato anche Ottavio, egli non avrebbe pari nella storia. In questo tempo cadde la nascita del Salvatore del Mondo nella Giudea.

An. di R.
762
di Cristo
To la control de la

Da principio, prudente, generoso, umano. Le vittorie, che Germanico, figlio del suo defunto fratel Druso, riportò in Germania, cominciarono aprire le chiuse forme del malvagio suo cuore. Sedutosi appena sul trono, saputasi la morte di Augusto, le legioni di Pannonia vaghe di novità, si ammutinarono: ma uccisò Percennio loro capo, tornarono agli ordini.

Nuovo sollevamento di legioni avvenne in Germania, che potea avere pessimi effetti, ove tosto non fosse represso. Germanico loro capitano, giovine ricco di tutti i più bei doni della natura, adottato da Augusto per doverlo chiamare all'impero, s'era dilungato da esse: e sopra questa lontananza presero animo di scuolere il giogo; credendosi stare il loro mano il nominare, chi dovesse salire al trono dell'Impero, la cui potenza s'era piantata per le vittorie delle loro armi. Tornato che fosse Germanico era loro mente gridarlo Imperatore. Questo generale era l'idolo del cuore de'soldati: sì che il solo suo sì l'avrebbe levato al trono. Ma Germanico non porgea orecchio ad altro che al debito suo; e pertanto rifiuto con isdegno l'offerta, e pose ogni sfor-zo per ispeguere la sollevazione. Non seuza pericolo di sua vita, mise a morte i capi ribelli; e condusse l'esercito contro i Germani nemici capitali dell'Impero.

Questa netta lealtà di Germanico doveva piacere molto a Tiberio: mai no: se ne afflisse, veggendolo troppo amato dal popolo. L'odio e l' invidia di costui crebbe poi, e monto vie più alto alla nuova delle vittorie di Germanico contro i Germani. Disfece loro parecchie armate; soggetto all' impero immense tratte di quelle regioni; e questo era soffio di matice nell'invidioso animo di Tiberio. Ad ogni mostra della virtù di Germanico, egli se ne rodea dentro: il che ben si parve aperto agli impedimenti che

Gold. St. Rom. Vol. II.

paura del popolo.

Come si sentì dilibero da nemici interni, volse l'animo a trovar cagioni da poter sotto buon colore richiamare Germanico', e così dipartirlo dalle legioni di Germania. Gli scrisse adunque invitandolo all' onore del trionfo per le riportate vittorie, a nome anche del Senato, che questo onore impartivagli. Dovergli bastare la gloria acquistatasi in quelle contrade, ove inviato nove volte, ci fu condotto quasi per mano della vittoria. Concludeva che il numero de' trionfi era sufficiente, e che la più bella vendetta da farsi di quelle nazioni, era di lasciare che si consumassero tra loro colle guerre civili. Smisurata calca di gente andò incontro molte miglia a Germanico; e le accoglienze furono più che ad altro simili ad adorazioni. La grazia di sua persona; il suo cocchio trionfale, ove erano altresì i suoi cinque figli, e le racquistate insegne del disfatto esercito di Varo, rendeano il popolo ebro di gioia e di maraviglia.

Tiberio destino nuovi onori al nipote. Man-

dollo a nuove imprese in Oriente. Parti colla sposa Agrippina e coi figli. Ora Tiberio non volle però lasciarlo fare a sua posta; anzi menomò il suo potere nominando Gneo Pisone governatore della Siria, Costui era nato fatto per

mandare ad effetto i rei disegni di Tiberio e le commissioni da lui avute. Fu comandato di contrariare Germanico in ogni cosa; di movergli odio contro, e di finirlo, se il destro gli si por-gesse. Tutto fece per compiere gli ordini rice-vuti. Invettive contro Germanico; accusarlo di scusare la gloria del popol di Roma proteggeu-do in singolar modo gli Ateniesi, che doveano vergognarsi di portare questo nome. Germanico indegnare a siffatti modi; e invece di porre studio di sventare le macchine di Pisone, darsi tutto all'eseguimento de suoi doveri. Pisone e Plancina sua moglie, donna violenta e crudele, intesi ad accattare infamia al Principe; non respirare che odio contro di lui; egli rispondere all'ingiurie con cortesie; tutto dolcezza, pazienza, affabilità. Ben ei sapeva donde procedevano queste loro arti; e però ponea più cura a cessarne gli effetti, che ad opporsi di fronte. Pertanto sotto ombra di voler vederne i monumenti s' andò in Egitto. Così allontanandosi s' ingegnava sottrarsi alle insidie di Pisone e della sua donna, che l'un di più che l'altro gli cresceano cagion di timori. Al suo ritorno cadde ammalato, e per segreto presentimento, o per nuo-ve prove trovato della perfidia de suoi nemici, mando a Pisone dicendogli, sè voler con lui rotto ogni vincolo. Il male aggravo, e la sua morte non pareva dubbia. Sentendosi presso alla fine, disse a suoi amici che avea dintor-no: Se la morte mi venisse dalla natura, io potrei lagnarmi della fortuna, che mi toglie inceano grande stima di lei per le sue virtù e per lo invincibile coraggio. A tutti doleva all'anima di vederla atteggiata di dolore, con esso tutti i suoi figliuoli recare sulla tomba d'Augusto l'urna che racchiudeva le ceneri di Germanico. Al suo appressarsi alla città il Senato ed il popolo le andarono incontro, e l'accolsero colle dimostrazioni del più sentito rammarico. I veterani stati al servizio sotto Germanico testimoniarono altamente la loro afflizione: e allorquando le ceneri fur collocate sulla tomba d'Augusto, il popolo che attendeva taciturno a questa ferral cerimonia, ruppe di tratto in lamenti compassionevoli, gridando forte, che la repubblica non era più.

Tiberio non si mostro punto malagevole di lasciare accusar Pisone, comeche si tenesse per fermo, costui non essere stato altro che ministro della vendetta di lui. L'accusa fu portata davanti al Senato; Pisone essere colpevole della morte di Germanico, e di molti altri delitti. Egli suggellò il processo uccidendosi nella propria casa. Plancina moglie di lui fu campata da morte per lo favore di Livia: pur era

vie più rea che il marito.

Spento Germanico, che tenea Tiberio in gelosia, questi si trasse la maschera e comparve nel proprio suo viso. Nel porre mano alle crudeltà egli s' intrinsecò con Seiano cavalier romano, che seppe entrargli nell'animo per una squisita simulazione. In questa ei vinse Tiberio medesimo. Non è ben chiaro, se Tiberio sia berio sopraccrebberg. Conciossiache Seiano desiderasse, che nessuno potesse avvicinarsi al Principe senza suo mezzo; pose ogni opera in persuaderlo di fermar sua dimora fuori di Roma, in qualche luogo de' più deliziosi. Tiberio, o che il partito gli piacesse, o volesse secondare il desiderio del suo favorito, si condusse nella Campania, dando vista di andarsene a dedicare de' templi a Giove e ad Augusto. Noiatosi di tutti i soggiorni ove potessero pervenire i lamenti degli infelici, s'andò nascondere nella deliziosa isoletta di Capri. Ivi sequestrato quasi dal mondo si diede in balia alla più rotta lascivia, e bevve l'obblio de' mali de' suoi soggetti. Da indi in poi crescere la sua crudeltà, e Seiano studiarsi di rinforzare i suoi sospetti; empiere la città di spioni e di fini rapportatori, e commettitori di scismi , dando mala vista alle azioni più innocenti. Nerone e Druso figli di Germanico gridati nemici dello Stato, e appresso condannati a morirsì di fame in. prigione : Agrippina loro madre cacciata in esiglio: Sabino, Asinio, Gallo e Siriaco tolti di mezzo, sopra accuse senza verun fondamento. Così Seiano si sgombrava il passo al trono colla morte di quelli, che se gli potevano attraversare. Ogni giorno s'aumentava la fiducia che avea Tiberio in lui, e il potere che il Senato gli avea messo

Canada

in mano. Si vedeano più statue di lui, che di esso lo Imperatore. Il popolo chiamava il nome di Sciano ne' suoi giuramenti, com' egli fosse stato sul trono; e già più che Tiberio medesi-mo era temuto. Il suo ratto levarsi, facea vicina e grande aspettare la sua caduta. Ciò che sappiamo della cagione di sua ruina si è, che Satirio secondo osò accusarlo di tradigione, raffermata da Antonia stessa madre di Germanico. Il Senato vago di ricoverar suo potere, e temendo della fierezza di Seiano, non si stette contento agli ordini avuti da Tiberio, d'imprigionarlo: anzi che alla prigione, il mandò al supplizio. Andandosi egli alla morte, il popolo tempestarlo d'ingiurie, maledirlo, consecratlo alla pubblica esecrazione, e rovesciar le sue statue. Il carnefice lo strangolo. Lui morto, l'Imperatore si senti vie più assetato di sangue. Plancina, moglie di Pisone, e più altri furono condannati per essere stati affezionati a Seiano. Allassatosi a poco a poco di queste condanne particolari, ordino, fosse fatto monire, senz'altro processo, chiunque venisse accusato. Tutto era pieno di sicari, di lamenti, di lagrime, di disperazione. Carnulio si diede la morte per togliersi alla tortura.L'Imperatore sclamo: « Come mai questo miserabile ha potuto scapparmi? » Ad un infelice , che chiedea , si affrettasse il suo supplizio per abbreviar le sue pene, rispose : « lo non ti sono tanto amico ; che fi possa consentire questo favore. » Cosi s'appressaya alla morte odiato da tutto il mondo, ab76 bominevole a se medesimo, avvelenando la sua vita, e insidiando l'altrui. Nell'ultimo, verso il vigesimo secondo anno del suo Impero. senti venir meno le forze, e la sua fine avvicinarsi. Elesse per successore Caligola; facendo ragione, che le enormezze de suoi delitti a lui ben noti, potrebbero far parere leggiere le sue. Procurava però di allungar la vita al possible, cangiando di loco, e scacciando così più che potea i funesti e scuri pensieri. Dalla sua isola favorita si fu condotto in terra ferma; e pose fine al suo correre fermando il soggiorno nel promontorio di Miseno. Quivi fu sorpreso da spessi sfinimenti, che si credettero dover essergli ben presto fatali. Caligola, credendolo morto, si presentò come Imperatore alla guardia pretoriana, e uscito di palagio, si mostrò al popolo per riscuoterne applausi e saluti da Principe. In questo mezzo Tiberio si riebbe. A questa nuova tremar di spavento tutti coloro, che s' erano lasciati uscire in atti di gioia; ricomporsi tosto a mestizia; allontanarsi dal nuovo Imperatore, fingendosi accorati per esser la vita di Tiberio in pericolo. Caligola parea fulminato; e senza far motto aspettava, in vece dell'Impero, la morte. Se non che Macrone abi-An. di R. tuato ne' delitti, finì l'Imperatore già

780 moribondo; chi dice di veleno, chi di Cristo di soffocagione tra i guanciali. Così morì Tiberio nell'età sua di settantolto anni, reguatone ventidue.

Nel diciottesimo anno del reguo di lui fu cro-

cifisso Gosù Cristo, quasi che l'universale corrompimento e bruttura del genere umano fosse giunta al termine, da dover esser cancellata dal volontario sacrifizio dell' uomo Dio, rigeneratore e Salvatore del mondo. Pilato riferì a Tiberio ogni cosa della passione, del risorgimento e de' miracoli di Gesù Cristo. L' imperatore ne informò il Senato, e richiese i Romani, ponessero Cristo nel novero de'loro Numi. Ma il Senato offesosi di non essere stato il primo a far questa proposta, si oppose alla dimanda del principe, allegando un'antica legge che nel solo Senato metteva ogni arbitrio in fatto di religione. Nè qui si ristette; chè di più per uno editto obbligò tutti i Cristiani di appartarsi da Roma. Tiberio nol comporto; anzi con un altro editto minacciò di morte chiunque se ne facesse accusatore. Pertanto furono lasciati vivere trauquilli per tutto il durar del suo regno.

Caligola da principio tenne chiusi i vizi della sua anima feroce, ma non ancor valichi otto mesi, moderazione in lui, nè clemenza non parve più. Passioni senza freno; avarizia nuova; crudeltà d'ogni guisa quasi per giuoco, orgoglio; empietà, lordura d'ogni nequizia. Sua superbia si manifesto nell'arrogarsi egli stesso il titolo di Regolatore proprio solo de're. Avrebbe chiesto altresi la corona, se non gli si fosse mostrato; com'egli cra il padrone di tutti i re della terra. Ben tosto volle gli fossero renduti onori divini: e già si posè i nomi di varie divinità, che gli pareano più couvenirsi colla

sua natura. Decapitate le statue di Giove e di altri Dei, fece porvi la sua testa. Assai delle volte si mise a sedere fra Castore e Polluce; e guai chi avesso volto gli occhi o prostratosi altro che a lui. Tanto innanzi si spinse nella sua Ineffabile follia, che al cangiar dell'abito, cangiavasi in lui eziandio la divinità. Nè solamento si cangiava in Dei, ma in Dee altresi; ed ora era Marte, or Giove, or Venere ed ora Diana. Si fece fabbricare un tempio in cui la sua statua d'oro era vestita ogni giorno di un abito simile al suo : e ad essa si prosternavano a folla gli adoratori. Grande il numero de' suoi sacerdoti : a lui sacrificare le cose più squisite e più care : la dignità del sacerdozio fra suoi ministri cerca ed ambita dai più ricchi di Roma. A questo grado levò la stessa sua moglie ed il suo cavallo : e per non lasciarsi altro spazio da correre in questa pazzía, volle egli stesso esser pontefice di sè medesimo. Appropriavasi nel più ridevole modo gli attributi dei Numi. Uscir la notte ne' plenilunii sereni ad amoreggiar con questo pianeta, secondochè sogliono gli amatori più passionati colle loro belle; sforzarsi di imitare il tuono di Giove; slidare questo Nume ad alta voce con queste parole di Omero: Otume, o io vincerò te. Si vantava di aver de' colloqui segreti con questo Dio; e dandosi a vedere le più volte poco contento delle risposte di lui , lo minacciava di farlo imbarcare per la Grecia. Talvolta però sembrava raumiliarsi verso il Nume, e di esser presto a voler mantenere con esso lui buona amicizia.

Primo de' suoi vizi la prodigalità; da questo tutti gli altri. Il gittare che fecero i primi Imperatori era niente rispetto al suo. Avea trovato de'bagni, ne' quali gittava a masse le essenze, e profumi più preziosi. Eccessiva la spesa per la mensa oltre ogni possibile immaginare : dicesi che facesse fondere perle e pietre preziose a dar sapore alle salse. Alcuna volta per vivande a' convitati oro massiccio in piatti pur essi d'oro. Diceva che l'uomo dovea essere sommamente sobrio, salvo però s'egli non fosse Imperatore. A ben conoscere questa bestia d'uomo, basti il por mente ai modi, che tenne col suo cavallo. Stalla tutta di marmo, greppia di avorio. Gli avea posto nome *Inci*tato. Quando questo favorito dovea il giorno appresso uscire ad alcuna corsa, tutta la notte facea vegliare le scolte, che tenessero lontano ogni romore, che potesse rompergli il sonno. Gli destinò un palagio, ov'era un appartamen-to fornito e sue cucine da trattare con decoro que' che andavano a visitare il cavallo dell'imperatore. Che più? Caligola stesso a quando a quando invitava Incitato alla sua tavola, ove gli era porta avena dorata, e del vino in coppa d'oro. Solca giurare per la salute del suo cavallo; e se la morte non toglica si presto dal mondo un uomo sì imbestialito, era fermo di far console l'altra bestia. Fosse pur empio ; fu ancor più crudelc. Fatti morire parecchi Senatori, li citò poscia a comparirgli davanti, ac-cusandoli di suicidio. Vecchi ed infermi a gran

numero fece dare alle belve, che li divorassero, e sgombrassero lo stato degli inutili cittadini. Di questo cibo pasturava le fiere destinate a'giuochi del Circo, e di dieci in dieci giorni ne mandava un certo numero da esser divorati. E ciò egli chiamava: aggiustar le ragioni. Uno di questi miseri dati così alle belve, gridava : io sono innocente. Caligola gli fece tagliar la lingua, e gettarlo nè più nè meno nello anfiteatro. Gli godea l'animo a tirar in lungo le pene de' condannati a morte, acciocche, diceva egli, sentissero di morire. Egli stesso se ne stava presente al supplizio duraturo fino all'ora da lui posta: ad intervalli lo sospendeva per allungarlo. E in questo egli si lodava assai di essere inaccessibile ad ogni pietà. Incollerito un giorno contro i cittadini di Roma, fece sentire il suo desiderio, che tutti insieme avessero una sola testa per decollarli di un colpo solo. Tante An. di R. crudeltà commesse scherzando gli destarono odio contro e congiure. Si 793 aspettava ch' ei tornasse dalla guerdi Cristo ra che apparecchiava contro i Tede-41 schi e Britanni. Grande conscrizione di soldati: parlava di questa spedizione e degli apparati con tanta burbanza, che mostrava andare al conquisto dell'universo. Il movere dell'esercito, sentiva dell' indole dell' Imperatore. Ora di corso, senza lasciar tempo di pigliar le bandiere; or lento che sembrava una processione più presto che una marcia di esercito. Egli portato sulle spalle di otto soldati ; le città vicine

comandate d'innaffiare e scopare le strade per dove passava; ché per avventura la polvere non gli facesse noia. Or dove andarono a riuscire questi immensi apparecchi? Ad un bel niente. Invece d'impossessarsi della Bretagna, raccolse un principe che n'era stato sbandeggiato: e nella sua relazione al Senato annunzio questa nuova con si alte parole, come se avesse pigliato possesso di tutta l'isola. Per egual modo s'insignori della Germania; cioè, condusse l'armata alle sponde del mar di Batavia, ove disposte le macchine da guerra, e schierato a battaglia l'esercito, monto sopra una galera, corseggio marina marina, fece dar nelle trombe, e chiamar a combattimento di nuovo genere. I soldati, che ben sapeano quello che far dovessero, fatti alle rive del mare, si diedero ad empire loro elmi di conchiglie gittatevi dai fiotti; quasi spoglie dell'oceano degne di ornare il palagio imperiale ed il Campidoglio. Ciò fatto, radunò le falangi, come altri farebbe dopo riportata una grande vittoria; le arringò con pompose parole; magnificò le loro imprese; le regalò di danaio, e le rinviò felicitandole e raccomandando loro di starsene allegre. Anche fece innalzare una torre sul lido per eternare la memoria di tanto avvenimento.

Cassio Cherea Tribuno delle guardie pretoriane tolse finalmente del mondo cotesto mostro. Senza le ribalderie e crudeltà che gli accattavano l'odio del mondo, Cherea era stato pin volte insultato da Caligola e deriso sempre-

GOLD. St. Rom. Vol. II.

e-

chè gli si porse occasione di farlo. Era da lui accusato di vigliaccheria, solo per questo, che la sua voce sentiva del femminile. Quando s'andava all' Imperatore a prendere la parola d'or-dine, questi gli nominava Venere, Adone, o altro simile da dover argomentare in Cherea o difetto di coraggio, o vita donnesca. Egli a-dunque meditava la morte del tiranno, e fece vedere le ordite a parecchi senatori e cavalieri che sapea dover essere inveleniti contro Caligola. Mentre stavano deliberando del modo più presto e sicuro, un caso inaspettato giovò loro d'assai. Pompedio ragguardevole senatore fu accusato davanti l'imperatore di averlo disprezzato in parole. L'accusatore chiamò in testimonio Quintilia attrice assai nominata e fornita d'indole così ferma, che parve miracolo nel suo sesso : clla negò il fatto ostinalamente. Fu messa alla colla, e portonne i tormenti con tanta costanza ch'è mirabile a dire: e si ella era a parte di tutte le circostanze della congiura; e Cherea dovea soprantendere al supplizio di lei : pure si tenne fermissima al no ; anzi al cominciare di tratti dolorosi premette il piede di un conglurato facendogli così sapere ch' ella non ignorava la macchinazione, ma che nulla paleserebbe. Stette salda al tormento fino a slogare le ossa, e in questo essere fu rappresentata a Caligola, che le fece dare non so che gratificazione per ristorarla.

Cherea fremea di essere stato scelto dal tiranno per istromento di una tal ferità. Dopo vari abboccamenti fu deliberato di fare il gran colpo ne'giuochi palatini duraturi ben quattro giorni, e di cogliere il punto che egli non potesse esser difeso dalle sue guardie. Eran già scorsi tre giorni; e Cherea temeva non questo differire pregiudicasse al secreto; ovvero gli togliesse l'onor di esser primo a immergere la spada nel tirauno. Fu posto il giorno appresso per perentorio, mentre Caligola andrebbe al bagno

presso al palagio.

L'ultimo giorno dei giuochi vinse in isplendore ed allegrezza i tre primi. Caligola stesso parea più gaio a vedere e più affabile che l'usato; e godea dell'accapigliarsi del popolo per le frutta ed altre cose ghiotte che si gittavano. Della congiura ne pure un sentore; e si cominciava diffondersene la fama; talchè se avesse avuto solo un amico non avrebbe dovuto igno-rarla sì a lungo. Un senatore ivi presente domando un suo conoscente se nulla di nuovo; e gli fu risposto che nulla. Allora ripigliò il primo: Non sapete voi adunque che oggi deesi rappresentare la morte di un tiranno? L'altro comprese assai bene che importasse questa risposta, e gli raccomandò di tenere in sè. I congiurati da parecchie ore erano sulle funi : Caligola parea dimentico di gire al bagno. Cherea era farnetico; e se non fosse che altri il frenò, egli avrebbe morto il tiranno in mezzo alla moltitudine. Sendo le cose in questi termini, Asprena l'uno de' congiurati persuase Caligola di andare al bagno a prendere alcun ristoro da poter godere meglio dei divertimenti nel resto del giorno. Levatosi adunque, i conginrati fecero cessare la folla e lo attorniarono quasi per modo di crescergli onore. Giunto ad un passo siretto e coperto a volta, Cherea gli si gittò addosso sclamando: Tiranno I ecco il

prezzo de' tuoi delitti. Gli altri tutti si lanciarono sopra di lui che si dimenava dicendo. Non sono morto: e l'ebbero finito con trenta ferite.

Morte invero troppo ben meritata. Era nei ventinove anni: quattro ne avea regnato. Fu uno dei più abbominati tiranni che stringessero scettro. A quanto abbiam veduto di lui, s'aggiungano queste parole di Seneca: Sembra che la natura l'abbia fatto per mostrare fin dove può stendersi l'enormità de' vizi francheggia-An.di R. ti dal più assoluto potere. Al risaper-

794 si di questa morte, grande scompiglio e turbamento per tutto Roma. Gli uc-

42 tro che alla morte del tiranno, si dileguarono senza provvedere altrimenti chi gli dovesse succedere. Ad alcuni soldati aggiratisi attorno al palagio venne veduto Claudio zio di Caligola; il quale nascostosi in luogo appartato stava di la mirando ciò che avveniva. Parve loro di fare un Imperatore di quello sciaurato, che per la sua stupidezza era il disprezzo di tutti. Or mentre costui s'aspettava la morte, cotesti soldati recatolsi in ispalle l'ebbero portato nel campo, e gridatolo Imperatore.

L' ctà di lui di So anni : grayi malattie avute

da giovane gli aveano storpiata la mente e affievolito il corpo : in tutta sua vita non seppe mai reggere sò medesimo. Da prima, come suole accadere sotto tutti i mali principi , belle speranze di lui. La prima cosa, perdono generale, ed annullati gli editti crudeli pubblicati da Caligola. Quando agli onori dovuti al suo grado, non se ne mostro vago come i suoi antecessori. Fece divieto sotto pene severe che altri a lui facesse sacrifici come già a Caligola. Ascoltava e poneva mente alle querele che gli erano recate davanti. Non di rado rendeva egli giustizia in persona tutto dolce ed umano. Nè selamente aver l'occhio alle cose interne della repubblica, ma eziandio alle provincie. Il regno di Giudea per lui renduto ad Erode Agrippa : Caligola lo avea tolto ad Erode Antipa zio di Agrippa, dal quale fu fatto morire S. Giovanni Battista, e che poscia fu esiliato regnante Claudio.

Volle aggiungere all'impero nuove conquiste. I Britanni, che da un secolo possedeano tranquilli la loro isola, si volsero a Roma; che s' intromettesse a comporre le loro interne discordie. Un loro capo nominato Berico, che s' adoperava di far veniro il suo paese natio in mano de' Romani, confortò l' imperatore ad assaltar l'isola; e gliene mostrò con grande efficacia i vantaggi che gli tornerebbero da simile conquista. Vinto da questo conforto mandò al pretore Plauzio, ordinandogli passasse nelle Gallio, e vi apprestasse tutto che fosse necessario a si grande impresa. Sulle prime i soldati

si mestravano restii d'imbarcarsi, non potendosi acconciare com' ei dicevano a portar la guerra oltre il confine del mondo; che allora questo appunto credeasi della Bretagna. Pur alla fine s'andarono, ed i Britanni guidati da Cinobelin loro re, fur vinti in più fatti d'arme.

A. D. 46. Queste vittorie infocavano Claudio tanto avanti, che si condusse in Bretagna egli stesso; colorando l'andata con dire che i tumulti non erano anche posati, e che quegli isolani non ancora avevano rimandati i disertori che s' erano rifuggiti presso di loro. Del resto egli andava più per farsi vedere che per far guerra. Sedici giorni senza più vi si tenne; e più si occupò in ricevere omaggi che in allargar le conquiste. Grandi allegrezze a Roma al suo ritorno, decreti del Senato per la magnificenza del suo ingresso; archi trionfali per onorarlo; ordinati giuochi annuali in perpetuo per rinfrescare la memoria del suo trionfo. La guerra intanto s' incalzava di forza condotta da Plauzio e da Vespasiano; il quale a detto di Svetonio diede trenta battaglie, e fece una provincia romana di gran parte dell'i-A. D. sola. Ostorio succedette a Planzio . e

bis. la guerra incomincio. I Britanni, o per desistima che facessero di lui come privo di sperienza, o perche sperassero di rui vantaggio da un nuovo capitano, scossero il giogo. Gli Iceni che abitavano in Suffolk, Norfolk, Cambridge, ed Huntingford, i Cangi abitatori delle Contee di Witt, di Sommerset,

ed i Briganti abitatori della contea di Yorck, dopo tenutisi fermi in varie battaglie, alla fine furono vinti. I Siluri, che teneano il mezzogiorno del paese di Galles, condotti dal loro re Carattaco, furono i più terribili nemici che si provassero colle armate romane. Questo barbaro non pur si difese ostinatamente; ma talvolta si fu che tenne ben dubbia la vittoria. Fu sì avveduto, che tirato i Romani in paesi inaccessibili, li tenne ben nove anni in continuo pericolo. Disponendosi a una battaglia perentoria contro di Ostorio, mise coraggio ne suoi compatriotti mostrando loro come da quella giornata pendea la loro sorte,o di libertà in florido stato, o di misera servitù. Tornatevi a mente, selamava, i vostri antenati e il loro valore, che vi francò dai tributi. Ecco il giorno in cui facciate vedere che voi non siete da men di loro. Ma qual si fosse il loro valore senza disciplina che potea contro la forza formidabile delle legioni romane? Combatterono da disperati ; ma da ultimo furono rotti e disfatti. La moglie e la figlia di Carattaco furono prese dai Romani ed egli stesso dato in loro mano da Cortismandua . Regina de Briganti, presso la quale era postosi · in salvo. Fu condotto a Roma ; e tanta fu la maraviglia da lui messa in quel popolo, che non potea saziarsi di mirare un uomo che tanti anni avea potuto durare in guerra colla potenza romana. Egli nulla scoraggiato da tanta disgrazia, venne condotto per le strade di Roma : e ponendo mente alle tante maraviglie e magnificon-

ze che si vedea continuo d'intorno, gridava fuori di sè : Come mai un popolo che possiede si grande agi e ricchezze nella sua patria, ha potuto invidiare a Carattaco le sue capanne in Brettagna? Venne cogli altri prigioni davanti all'imperatore. Quelli scorati, abbattuti, chiedere pietà, mandar lamenti compassionevoli; Carattaco inoltrarsi con fermo viso e sereno; desiderar sì bene il perdono, ma risoluto di non lo chiedere. > Se io, diceva egli a Claudio, mi a fossi lasciato vincere al primo scontro senza \* altra difesa, nessuna gloria ve ne sarebbe sek guita, nè punto parlatosi di mia fortuna : voi non avreste trionfato, ed io sarei coperto d'ob-\* blio. Ora se voi non mi togliete la vita, io 🛪 saro testimonio ( quanto io ci viva ) della vostra magnanimità e clemenza » Claudio gli perdouò dignitosamente:e fu decretato il trionfo ad Ostorio.

La cura che da principio mise Claudio nel ben essere dello Stato, non ando guari che si freddò; e le belle speranze tornarono a niente. Tutto pose in mano de' suoi favoriti. Ei che, nulla per sè, fino da giovane sempre fanciullo si visse; pervenuto poi all'impero, come potea mantenervisi altro che riposandosi pure in altri? Egli si governava sopra tutto col consiglio di sua moglie Messalina, che diede il sopramnome a tutte le donne rotte ad ogni lussuria. Costei lo fece crudele e spietato: egli credea dover esserne detto non altro che necessariamente severo. Le lordure di lei si faceano ogni di più so-

90 gli il vomito. Fu fatto, e il delitto di Agrippina compiuto.

An. di R. Nerone in età di diciassette anni suc-803 cedette all' impero, e sul cominciare di Cristo fu tutto giusto, generoso, umano: tutti ad una voce lodarsi di lui. Reca-

tosi a lui da raffermare una condannagione di un malfattore, volti gli occhi al Cielo , esclamò : r Deh non avess'io mai appreso a scriver parola! » Ma la sua crudeltà venne in lui crescendo cogli anni. L'uccisione di Agrippina sua madre fu il primo passo, che mise in terrore l'universo. Volea farla annegare in mare: fallitogli il colpo, la fece morire nel suo proprio palagio. Vedutone il cadavere ignudo, è voce ch' egli dicesse : « lo non avrei mai sospettato che mia madre fosse si bella donna ». Così rotti da lui tutti i nodi che poteano tenerlo legato al dovere, si diede rottamente a disfogar tutte le passioni vili ad un' ora stessa e crudeli. Egli era in sè una viva contraddizione. Spietato e feroce, e nel tempo stesso dato a tutte le arti che ammolliscono il cuore e inchinanlo alla pietà. La musica gli andò a sangue fin dall'infanzia; nè la poesia non fu incognita; godea a guidar da se il cocchio, e spesso usci fuori in abito da cocchiere.

Buon per lo genere umano, se qui si fossero acchetate le sue passioni; ed attiratosi l'altrui disprezzo, non avesse aspirato a dover divenire il terrore del mondo. Fu eziandio più crudele che bizzarro. Ponea ogni studio di spaturarsi; e volca trovar novità come ne' piaceri così nei delitti. Regnando lui, un orribile incendio ha fatto cenere di una gran parte della città : gli storici ne incolpano lui medesimo. Dicono le memorie, che ondeggiando le fiamme sali sopra un' alta torre ; e quanto durò l' incendio , vi si trattenne per godersi tutto e bere cogli occhi il lacrimabile spettacolo; e accordando il canto al suono dell' arpa, venia ripetendo quasi sulla scena di un teatro alcuni versi sopra l'incendio di Troia. Fece divieto che nessuno facesse opera di estinguere il fuoco; anzi alcuni lo rinforzavano, mostrando averne il comando dall'Imperatore.

Fosse vero, o falso; il fatto è che Nerone in tutti i modi procacciò di stornar da sè questo sospetto e di riversarlo sopra i Cristiani , il cui numero stracresceva ogni giorno Mille false accuse contro di loro; e persecuzione oltre ogni immaginare spave tosissima. Alcuni di essi vestiti di pelli di fiere erano condotti davanti a cani feroci, che li sbranassero; altri crocefissi; altri arrostiti vivi. Raccontasi da Tacito, che venuta meno la luce del giorno, le fiamme, che li bruciavano, rompendo la notte, illuminavano il loro supplizio. Intanto Nerone in abito da cocchiere si spassava nei suoi giardini, e pascevasi della vista de loro tormenti. Mentre da una parte tenea il popolo attonito a vedere uno spettacolo si crudele da un' altra lo tratteneva coi giuochi, che facea fare nel Circo. In questa persecuzione S. Paolo

fu condannato al taglio della testa; S. Pietro crocifisso capovolto, com'egli avea richiesto, per morire in guisa più ignominiosa, che non era morto il suo divino Maestro.

. Pisone fornito di gran potere, ed uomo intero', ordi una congiura, che trapelò, e fu scoperta : gran campo di sospetti, che portarone la ruina di pareechie illustri famiglie. Fra i condannati fu Seneca il filosofo, ed il poeta Lucano nipote di lui. Non è ben certo, se in vero Seneca avesse dato mano alla congiura, o se Nerone l'odiasse per le sue virtu. Comunque fosse, gli mandò significando per un Tribuno, come avea cagione di sospettare altresì di lui. Seneca era a mensa con Paolina sua moglie quando il messo gli recò la trista novella. Senza dar vista di alcun timore, rispose: La sua felicità non istare in mano di persona del mondo; e non essendo mai stato avvezzo di piaggiar il principe ne' suoi errori, non volere cominciare quest'oggi. Rapportata questa risposta a Nerone, volle sapere se Seneca avesse dato segni di temere la morte. Non punto, disse il tribuno; neppure un sentore. ( Or bene, grido Nerone, tornatevi a lui; e sì gli dite, che si disponga a morire. » Seneca ricevette quest' ordine con fermo viso e sereno. Si diede a confortare la moglie; non si partisse dalla via della virtù, ed a consolarla come seppe il meglio nel suo dolore. Ma clia parea ferma di non volere a lui sopravvivere; e lo pregava, non le negasse di seguitar la sua sorte. Seneca abituato

a guardare la morte come un bene, si lasciò vincere alle preghiere di lei. Entrambi ad un'ora si fecero tagliar le vene alle braccia. A Seneca per esser uomo già attempato, e infiacchito dalla severità della vita, il sangue spicciava lento lento ; perchè si fece aprire altresi le vene alle gambe e alle cosce. Il suo lungo e violento penare non scemò forza al suo coraggio nè all' eloquenza. Detto a due segretari un discorso, che morto lui, fu cerco e letto avidamente: il tempo non lo lascio giungere fino a noi. Il suo agonizzare sendo assai lungo, prese un veleno che nulla operò per l'estremo affievolimento delle forze. Fu messo in un bagno caldo ; che non valse ad altro che a prolungare le sue pene. Tornata inutile ogn'altra prova, fu trasportato in una stufa, il cui vapore lo soffoco, prestamente. Paolina moglie di lui cadde in isfinimento per la perdita del sangue; e allora le sue donzelle le fasciarono le vene; onde sopravvisse alcuni anni al marito, serbando però nel rimanente de' suoi giorni costante affetto per lui, e ricordanza dell'esempio da esso datole.

La morte di Lucano non fu meno notabile. Uscita buona parte del sangue, sentendosi perduto delle mani e de' piedi, e tuttavia ben vivo e caldo nei visceri più vitali, prese a recitare questi bei versi del suo poema, ne' quali descrive la morte di uno, che si mori come lui; spirò

ripetendoli:

.... Neo ; sicut valuere sanguis

An. di R. La morte altresi di Caio Petronio
817 non è da preterirla in silenzio. Codi Cristo stui, che alcuni storici credono l'au66 tore della satira, che porta il suo nome, era un Epicureo vero. Nella corte di Nerone fu in gran voce per lo raffinare, che fece

me, era un Epicureo vero. Nella corte di Nerone fu in gran voce per le raffinare, che fece
ogni guisa di stravizzi e piaceri. L'Imperatore
le avea per maestro in quest'arte vituperosa.
Fu imprigionato per accusa che avesse partecipato alla congiura di Pisone. Non volle aspettarne l'esito, abborrendo l'incertezza più che
la morte, e fattesi aprire e chiuder le vene a

vari intervalli di tempo, si mantenne tutto gaio e tranquillo. Ragionava co' suoi amici, non di gravi materie filosofiche, si ben de' suoi passati tempi, de' piaceri goduti in sua vita; ascoltava la recita di vaghe poesie; non lasciando trasparire dal suo viso, nè dagli atti alcun indizio d'agitamento, nè di timore. Ivi a poco tempo furono morti Numicio Termo, Barea Sorano e Peto Trasea. Il valoroso Corbulione, a cui Nerone dovea tante e tante vittorie contro i Parti, seguì tosto il loro destino. L'Imperatrice Poppea non potè ella stessa involarsi al furore di lui. Percossa nel ventre gravido, ebbe ad abortire, e ne mori. Da ultimo stanco il genere umano di lasciar vivere questo suo persecutore e implacabil nemico, parve che tutto si scatenasse contro di lui per liberar la terra da questo mostro.

Sergio Galba governatore della Spagna era uomo chiaro per la sua saviezza in pace e per lo valore in guerra; ma veggendo come sotto a' mali principi il valore e l'ingegno corrono di gravi pericoli, teneasi quatto già qualche anno, menando vita ritirata ed oscura. Vindice lo invitò a Roma coll'armata; e più volte gliene fece pressa, mostrandogli i mali della patria. Galba finalmente lo secondò, e fece mover l'esercito. Come ciò riseppe il tiranno si tenne per ispacciato. Questa nuova gli giunse mentre cenava. Soprappreso dallo spavento urta d'un piede la tavola; la riversa; infrange due vasi di cristallo di sommo valore; cado svenuto; ritorna

96 in se, straziasi le vestimenta, si pesta la fronte, gridando, ch' ella è già finita per lui. Volca rivolgersi a Locusta celebre allora per l'arte dello apprestar veleni, per sapere da lei come procu-rarsi la morte.Ma la sollevazione crebbe a dismisura, onde si diede a correre per le vie della città tapinando da uscio a uscio un asilo che nessuno volle concedergli. Disperato da tutti, pregò uno de' suoi gladiatori più favoriti, gli desse la morte. Non fu esaudito : di che egli prese a sclamare : « Ohime ! non ho io dunque amico alcuno, nè inimico l « Furibondo come era. corse verso il Tevere ad annegarvisi; ma d'improvviso gli manca il cuore : si ferma quasi avesse raccattato la perduta ragione. Cerca un luogo appartato, ove riparare alcun poco, e ripreso spirito, poter morir con coraggio. In que-ste angustie Faonte uno de suoi liberti gli si profferse di condurlo ad una sua villa a quattro miglia di distanza, ove averebbe potuto te-nersi celato per alcun tempo. Tenne l'invito, e imbacuccatosi il viso in un moccichino, montato a cavallo, accompagnato da quattro domestici, fra quali Sporo famoso per le sue scelleratezze. H corto viaggio fu pieno di strani casi. Un tremuoto gli porse il primo spavento. Un lampeggiare improvviso gli schizzava sprazzi di luce orribile sulla faccia: parea che il cielo lo perseguitasse congiurando colla terra. In questa un incondito strepito e trambusto gli si serrava d'intorno; i soldati gridarono mora, mora; e lo tempestavano di maledizioni senza conoscerlo. Alcuno gridava: ecco la gente alla cerca di Nerone. Un altro lo domando, se nulla si sapesse in città dello Imperatore. Il suo cavallo, adombrato per un cadavere steso sopra la via, gli da d'una forte scossa impennandosi, e quasi il riversa per terra. Gli cade dal volto il pannolino: un soldato il riconosce e lo appella per nome. Nerone sbalza dal cavallo: e lasciato la via, la da per traghetti verso un boschetto da dietro alla casa di Faonte, ove si mise per mezzo a bronchi e spinai.

Frattando il Senato venne a sapere, come la guardia pretoriana stava per Galba: onde immantinente lo nomino Imperatore e condanno Nerone alla morte more maiorum; cioè, secondo le antiche leggi. Risaputosi ciò da Nerone., domando, che questo volesse dire, e quali fossero coteste leggi. Gli fu risposto, che il condannato così, era impeso nudo a una forca e morto a colpi di verghe. Ne prese tanto spavento, che dato mano a due pugnali, che seco a-vea, mostrava voler uccidersi. Parendogliene la punta non bene acuta, li ripose nel fodero, dicendo che il punto fatale non era ancor giunto. Volle che Sporo gli facesse il piagnisteo usitato ne' funerali; e prego alcuno di que' suoi si desse la morte, per darne l'esempio a lui. La proposta non piacque. Appresso rampognandosi di sua viltà : Sta egli bene , dicea , questa titubazione in un Nerone ? È egli tempo da ciò ? no, no, coraggio., Nerone. Invero il tempo stringeva; chè già i soldati lo appressavano,

98 gli eran sopra. Postosi adunque un pugnale alla gola, aiutato da Erpafrodito suo liberto e segretario, si feri mortalmente. Era ancor vivo, quando sopraggiunse un Centurione ; il quale infingendosi mostrò esser corso a soccorrerlo : e preso il lembo della sua veste, ne impediva il corso del sangue che sgorgava dalla ferita. Nerone guardandolo con occhio terribile: c troppo tar-An. di R. di, gli disse: è ella questa la vostra fe-

di Cristo Serbava anche morto l'aria di un crudele tiranno. Il suo regno fu di tredi-

ci anni, sette mesi, e venti otto giorni : l' età sua

di trenta duè anni.

Galba ne aveva settantadue quando fu gridato Imperatore, ed era in Ispagna con le sue legioni. Vide assai tosto per esperienza, che il regno non era altro che un aumentar suoi travagli e un togliersi pace. Tre cose si pose in animo; infrenar la baldanza de' soldati; tenere man ferma contro i vizi, che, regnando Nerone, avean passato ogni termine; da ultimo ri-fornire il tesoro pubblico votato dallo smisurato gettare che fece il suo antecessore. Con tutto questo però, per essere troppo ligio de' suoi favoriti , non era stabile in un proposito : anzi ora avaro e severo, or troppo facile e prodigo. Condanno illustri personaggi senza volerne udire le difese; e prosciolse colpevoli all' impazzata, mentre avrebbe duvuto punirli. Di qua tumulti a sollevazioni. Si accorse cgli, e gliene dolse,

che la sua grande età e l'essere senza figli gli nuoceva e scemava rispetto. Gli parve di adottarsi per figlio e successore un uomo, che veramente il valesse; e così guarentir da' pericoli la sua vecchiaia. Ma i suoi più fidati voleano essi governar questa elezione, e quinci ne seguiro-no di gravi contese. Ottono mettea in campo con molto calore i servigi da lui renduti allo Imperatore, avendo egli il primo fra le persone di conto, preso il suo partito e sbracciatosi apertamente contro Nerone. Ma Galba irremovibile. nel suo proponimento di non por mente ad altro che all'utile dello Stato, si lasciò dire; e il giorno posto, chiamato Pisone Luciniano, lo adotto pubblicamente per successore, e gli diede savi consigli a guida dell' avvenire. Gl' istorici il fanno veramente degno di un tanto onore; e coi fatti mostrò, che l'Imperatore in eleggerlo non avea adoperato a sproposito. Sempre modesto, sempre fermo ed eguale a se stesso; gran forza da reggere a sì gran carico; nessuno artificio per ottenerlo. L' armata e il Senato non faceano punto ritratto da lui. Da gran tempo questi due corpi avean perduto ogni virtù; e mal comportavano di avere un Imperatore, che non li lasciava dar pascolo alla loro avarizia. L'adozione adunque di Pisone, non garbò altrimenti. Fra sì rotti e depravati costumi le sue virtù non gli erano punto di buon corredo.

Ottone stato per tanto tempo favorito da Galba, volle spuntarla contro l'Imperatore, e conseguir colla forza ciò che non pote per adozione.

Il lusso e le gozzoviglie l'aveano carico di debiti : onde più di leggeri prese questo partito. Fat-tosi padrone dell' animo de' soldati, stando Galba occupato in un sacrifizio, li chiama a concione segreta. Poche parole, ma con gran forza, contro le crudeltà e l'avarizia di Galba. Sentendosi ascoltato con applauso, s'aperse ben chiaro, esser sua mente di rovesciarlo dal trono. I soldati già predisposti, lo secondano tosto; sel recano in ispalla e lo gridano Imperatore in istante. Per mettere maggior terrore il recano al campo a spade brandite. Veggendo essi l'Imperatore abbandonato da suoi partigiani, si gettano verso di lui, rompendo ferocemente la folla adunata nel Foro Galba, al loro appressarsi, risvegliò suoi primieri spiriti, porse loro la testa invitandoli al taglio, se la sua morte potesse tornar utile al bene dello Stato. Di presente fu fatto ; la testa cadde ; e que' micidiali , appuntatovi un' asta, la recarono ad Ottone; il quale a sbramar l'odio, comandò fosse strascinata per tutto il campo. Il tronco lasciato sulla strada, vi rimase insepolto finchè i suoi schiavi il vennero prendere per seppellirlo. Regno sette mesi. Quando il suo regno fu illustre per le sue virtù, altrettanto disonorato per le ribalderie de suoi favoriti.

Ottone sul cominciar del suo regno diede gran saggio di clemenza verso Mario Celso stato carissimo a Galba. Nè solamente gli usò clemenza, ma fu largo de' primi onori, con dire che nessuna ricompensa poteva soverchiare il merito della fedeltà.

n ----- y Conyli

TOP Stando così le cose di Roma, le legioni della bassa Germania sedotte dalle largizioni e dalle promesse di Vitellio loro capitano lo elessero Imperatore, nulla si curando degli ordini del Senato, e protestando ch' elle altresi potean nominare l'Imperatore ne più ne meno che le coorti Romane. Ottone s'affretto di andare a combattere contro Vitellio. Settanta mila uomini l'armata de'Vitelliani e comandata da duc de'suoi generali Valente e Cecina: Vitellio era nelle Gallie a raccogliervi tutte sue forze. Si grande era da ambe le parti la bramosia di combattere che in tre giorni seguirono tre grandi battaglie, sempre vantaggiose ad Ottone; ma i vantaggi ben presto sfumarono. Valente e Cecina, che aveano combattuto divisi, si unirono; e rinforzatisi di nuove leve, parve loro di venire ad un fatto d'arme perentorio. Ottone fu rotto e disfatto. Si uccise da sè medesimo dopo un regno di tre mesi e cinque giorni. E non ancora quei furiosi deponevano la brama di divenire Imperatori.

Allora il Senato investi Vitellio dell'impero, An. di C. e lo ricolmò di tutte le piacenterie ed adulazioni, che di que giorni non si

scompagnavano dalla sorte del vincitore. Entrò in Roma, non già come in una città ov' ei veniva a tenere lo scettro della giustizia secondo le leggi, ma come in un paese di sua vera conquista. Scialacquamenti e brutture di ogni maniera; ghiottornia senza fine; vomitar dopo il pasto per ingoiar nuovi cibi; la mensa di

una spesa incredibile; invitarsi da sè all'altrui tavola; far colezione da questo; desinar da quello; cenare da un altro: così passava i suoi giorni. I suoi vizi e crudeltà gli mettevano odio contro se stesso, e il faceano esecrare da tutto il mondo. Roma nol potea più patire, quando le legioni d'Oriente nominarono Imperatore Vespasiano.

Qui Vitellio si riscosse alquanto dalla infingardaggine e dalle lordure; e benche perdutovi ogni spirito, s'apprestò a dover difender l'impero. Mandò a Cecina e a Valente suoi generali in capo, facessero apparecchi da opporre al nemico, che veniva. La primiera armata che pose piede in Italia come nemica era al comando di Antonio Primo; Cecina la scontrò vicin di Cremona. Si stava per venire alle mani, quando i due generali vennero insieme a trattato. Cecina sedotto cangiò di parte, e segui la sorte di Vespasiano. L'armata però si fu ben tosto pentita; ed imprigionato Cecina, si lanciò contro Antonio benchè senza capo. S'è combattuto tutta la notte; e la dimane le armate ristoratesi di poco mangiare, eran per riazzusfarsi : quando ecco, avendo i soldati di Antonio salutato il sole, come era loro usato, que' di Vitellio credendo essere sopraggiunti al nemico nuovi rinforzi, presero la fuga. La loro perdita monto a trenta mila uomini.

Vitellio fece sentire a Vespasiano, com'era disposto di cedere, salva la vita e una convenevole provvisione. Ad afforzar sua richiesta, uscì di palagio vestito a lutto con esso i suoi domestici seco, che piangeano a caldi occhi. Essendogli rifiutato il suo proposto, questo vigliacco Imperatore lo rinnovo dinanzi al 'Console Cecilio, nelle cui mani depose la spada della giustizia. Sentendogli fatta la stessa accoglienza, andò deporre le divise imperiali nel tempio del la Concordia. Ivi si fece udire una voce, che gli diceva, lui stesso essere la concordia. Per questa vanità di suono passeggero Vitellio riprese animo, cangiò di risoluzione; e invece di lasciare l'imperio, pensava a difenderlo e guarentirselo.

In questo ondeggiamento degli animi, Sabino, che avea confortato Vitellio a cedere al tempo, e scendere dal trono, veggendolo cangiare di pensiero, volle aiutar l'impresa di Vespasiano, impadronendosi del Campidoglio. La troppa fretta guasto: perocche i soldati di Vitellio, ch' erano a maggior numero; lo assaltarono di grande impeto, appiccarono il fuoco alta magnifica fabbrica, che in poco di tempo torno in cenere. In questo spaventevole trambazo di Tiberio, e bevea cogli occhi avidamente questa vista di orrore. Sabino fu preso e morto. Il giovane Domiziano suo nipote, che fu poi Imperatore, fuggi travestitosi da sacerdote. I salvati dall'incendio furono trucidati.

Antonio generale di Vespasiano si fece sotto alle mura della città coll' armata; e le soldatesche di Vitellio si disposero a difenderle fino all'ultimo gocciolo di sangue. Assalto e difesa di pari forza. Gli assediati fecero parecchie sortite; s'è combattuto un intero giorno. Da ultimo furono rincacciati in città; gli assediauti v'entrarono altresi alla rinfusa con essi, e ne fecero un'orribile strage.

Vitellio trovossi appiattato in un chiassolino, d'onde fu tratto. Per cessare la morte di alcune ore, mostrò aver gran cose da conferire con Vespasiano; e richiese d'essere incarcerato finche giugnesse. Vana preghiera; gli furono legate le mani dopo le spalle; stesogli una corda al collo e stascinato semignudo nel Foro. Rimproveri amari, imprecazioni, sarcasmi davano sfogo all'indignazione del popolo, e giusto gastigo al crudele tiranno. Giunto al luogo del suo supplizio una tempesta di colpi gli strappò dal petto l'anima scellerata. Il suo cadavere fu tratto qua e là per le strade, poi gittato nel Te-An. di C. vere. L'armata e il Senato solleva-no all'Impero Vespasiano. Titoli e

79 fregi senza fine, come soleasi allora, guardando più alla fortuna che al merito. Dopo dimorato per qualche mese in Alessandria di Egitto, ove si racconta che al solo toccarli ralluminasse un cieco e raddrizzasse uno storpio, prese il viaggio di Roma, lasciato Tito suo figlio all'assedio di Gerosolima. Senate e popolo incontrogli con significazione di gioia di avere un Imperatore si virtuoso ed esperto. Ei mostro, che non s'ingannavano nella loro aspettazione. Ricompensare ad un tempo i me-

ritevoli, e perdonare a' suoi avversari, ricomporre i costumi de' cittadini, e crescere loro

animo al ben fare col suo esempio.

Frattanto Tito attendeva alla guerra contro i Giudei. Questa cieca ed indurata nazione volea cozzarla colla potenza romana. Indarno si fondava sulla protezione del cielo irritato dai suoi delitti e dalle empietadi. Gli stessi loro storici ci dipingono quei Giudei come giunti agli stremi d'ogni nequizia. Fame, tremuoti, rei-teratt prodigi faceano loro vedere imminente la certa ruina; ma tutto invano. Non parve loro assai di aver nemico il cielo e la terra; eglino stessi cogli scambievoli odii e guerre intestine si laceravano quasi maniaci, si spogliavano, si distruggevano in due fazioni, che gloriavansi entrambe del loro zelo verso la religione de'padri. Di qua Giovanni uom ribellante e fanatico tenersi sovrano, seminar zizzanie, destare sconvolgimenti, aizzare al saccheggio in Gerusalemme, e ne' contorni : di là un certo per nome Simone assembrar sotto le sue insegne ladri, assassini rifuggitisi alle montagne; assalir le città e i contadi, e insignorirsi dell' Idumea. Gerusalemme era il campo dell'odio scambievole di questi due capiparte. Giovanni padrone del tempio, Simone della città. Infe-rociti l' un contro l'altro, manteneano colle stragi e colle ruine le loro pretensioni. Una città da gran tempo sì celebre per la concordia de' suoi abitanti, s' era cangiata in isteccato di accoltellatori.

GOLD. St. Rom. Vol. II.

Così andavano le cose di Gerosolima, allorchè Tito vi pose l'assedio a sei stadi dalle mura nelle feste di Pasqua, mentre la città ribolliva di popolo numerosissimo concorsovi da tutte le parti a celebrarvi questa grande solennità. L'avvicinamento de' Romani attutò per qualche istante e ricongiunse in uno le due parti. La necessità di opporsi al nemico comune fece riserbare ad altro tempo più acconcio il disanimar le ragioni delle loro querele. Nella prima sortita combatterono con tanta ferocia e veemenza, che gli assedianti furono rotti e cacciati nelle montagne. Ma poco appresso tornarono al loro dovere; e i Giudei respinti dentro alle mura. Tito faceasi ammirare per istupende prove di gran valore e consiglio.

Un triplice muro accerchiava la città, tranne alcun sito, ove profonde vallee le teneano luogo di bastioni.Rovesciò la prima muraglià vincendo molti pericoli, ed a stento. Offerse parecchie volte a' Giudei il perdono, se volessero arrendersi : si beffavano della sua clemenza. Cinque giorni dopo cominciato l' assedio smantellò le seconde mura; e risospinto dagli assediati, racquistò ben tosto il terreno perduto. Prima di dar l'assalto alla terza muraglia, mando Giuseppe lo storico, loro cittadino, ad invitarli alla resa. Tornò vana la sua eloquenza: gli risposero a motteggi ed insulti. Da indi in poi l'assedio fu rincalzato con maggior forza. Nuovi ingegni ed arti furono trovate da avvicinare le macchine, ma, prima che ben finite, erano di-

strutte dagli assediati. Finalmente fu preso in consiglio di vallare tutta la terra per troncarle ogni soccorso da fuori. Questa operazione condotta a termine assai prestamente, non intimori punto nulla i Giudei. Fame e peste opprimevano la città ; e tuttavia l'ostinazione di quella gente durava immobile. Tito fece gran-, dissima tagliata di alberi in boschi assai lontani dalla città, da innalzar nuove macchine. Sfascio la terza muraglia, e cinque giorni dopo prese per assalto la cittadella. Nullameno i Giudei eran fermi di non s' arrendere, per le vane speranze messe loro in capo da falsi profeti, che prometteano vicino il soccorso del cielo. Intorno al muro interiore del tempio eran il gran travaglio del combattimento, per la difesa che faceano gli assediati dall'alto del tetto con tutto l'accanimento della disperazione. Tito volea pur salvare quello stupendo monumento, ma un soldato avendo gittato un mozzicone acceso in una casa vicina, il foco s' allargo, ed appigliossi anche al tempio. Tutti gli sforzi uscirono indarno, e in brev' ora il superbo edifizio fu incenerito. A quella vista l'ardor de Giudei venne meno: argomentando da un tal gastigo, che Dio gli avesse abbandonati. I loro stridi e lamenti ferirono il cielo, ed erano miserabilente ripetuti dall' eco delle vicine montagne. I moribondi stessi, levando i languidi occhi al cielo, metteano un compianto sulla ruina del loro tempio, ad essi più caro ancor della propria vita. I più saldi tentarono di difendere le parti alte, che

si chiaman Sionne, ma le macchine di Tito gli ebbero tosto suggettata l'intera città. Giovanni e Simone intanatisi sotto volte sotterraene, furono trovati e presi. Il primo fu condannato a perpetuo carcere, il secondo ad ornamento del trionfo. La massima parte del popolo fu tagliata a pezzi: dopo un assedio di sei mesi poteasi condur l'aratro ove fu Gerusalemme. Cosi fu avverata la profezia del nostro Salvatore: non ci rimarrà pietra sopra pietra. Più di un milione d'uomini peri in quell'assedio: cento mila furono i prigionieri.

Presa Gerusalemme, i soldati vollero incoronare Tito. Non volle ricevere questo onore dicendo, che non era stato altro che un istromento della vendetta del cielo troppo chiara contro i Giudei. In Roma non s'udiva altro che lodare il vincitore, stato ad un' ora soldato coraggioso e sperto capitano, Il suo ritorno al padre fu celebrato con tante dimostrazioni di gioia, quante se ne poteano maggiori. Da Gerusalemme si Irasportò quanto il valea per la sua bellezza, da fregiarne il trionfo. Fra le spoglie infinite, luc-cicavan gran masse d'oro tolto dal tempio. La cosa più preziosa però erano i libri santi. Si vide in Roma la prima volta trionfare insieme padre e figlio. Fu innalzato un arco di trionfo, sopravi scolpite tutte le vittorie contro i Giudei. Questo arco dura quasi intero fino a' nostri giorni.

Gli storici sono larghi di encomi a Vespasiano quanto ad altro mai: tuttavia fra le molte prove di generosità e di magnificenza, ne diede altresì di avarizia e di estorsioni. Non gli prese vergogna di porre una gravezza sopra le urine; che dispiacque a. Tito, e glielo fece sentire. Qui Vespasiano gli mostrò una moneta, chiedendogli, se il male odore gli feriva le nari; e soggiunse, ch'ella veniva dalla tassa sulle urine.

Dopo dicci anni di regno spesi nelle cure assidue poste al bene dell' Imperio, fu soprappreso nella Campania da qualche sentore di malattia. Sentendosi presso alla fine, si facea animo, egiunto al termine, disse, « che un Imperatore dovrebbe morire in piedi; » e in questa levandosi, cadde morto fra le braccia de suoi dome-

stici.

An. di C. Grande allegrezza nel popolo per

Tayvenmento di Ilto al trono. Tosto risplendettero in lui tutte le virtu. Vivente il padre, non ischivo la taccia dicrudele, prodigo e rotto ne' vizi; ma dopo salito
al trono ogni vizio scomparve; ei fu un modello,
da dover ritrarre da lui tutti i sovrani avvenire.
Il primo passo che diede per farsi amar dai
sudditi, si fu di imbrigliar tutte le sue passioni,
e domarle. Egli amava, buon tempo davanti,
Berenice sorella di Agrippa re dei Giudei, famosa per la sua bellezza, lusinghiera per le sue
grazie. Il popolo Romano vedea di mal occhio
questo amore; ciò bastò perchè se ne spiccasse
del tutto, e la mandasse, da sè, comechè ne fosse preso da vero, ed ella non avesse lasciato arte ne ingegno per tenerselo incatenato. Gl' i-

strumenti e compagni de'suoi vizi altresi ebbe da sà allontanati, tutto che gran cura avesse messo nel farne la scelta. Fu si rigido verso di sè, si giusto e liberale verso gli altri, sì caro con tutti, che gli fu dato il nome di delizia del

genere umano, e ne fu degno. Il rapportare, testimoniar falso, commetter male non ando impunito sotto di lui. Cotesta perversa genia s'era fatta forte per la licenza ed impunità, che avea trovato sotto gli altri imperatori. Era cresciuta a tanto numero e fattasi rea di tanti delitti, che la pubblica vendetta ben doveva affrettarsi a punirla. Di questa canaglia ei dava esempi severi ogni dì; vergheggiati coram populo; strascinati in teatro; confinati in ispiaggie inabitate, e venduti per ischiavi. Le virtu di Tito riportarono panegirici dagli stessi scrittori cristiani di quell' età. Nessuno che gli chiedesse grazia , non gli pativa l' animo di lasciarlo partir discontento. Una sera, trovato che nel giorno non aveva beneficato persona; ecco, disse, un giorno perduto. Notabile parola, che mai non morrà alla memoria dei posteri.

Sotto il suo regno una eruzione del Vesuvio seppelli molte città, e coperse di cenere tutto intorno a ben cento miglia di distanza. Plinio il vecchio, per troppo ardore di spiar da vicino questo prodigio della natura, vi rimase affogato

dalle fiamme.

Questa disgrazia e qualche altro male trovarono compenso nelle vittorio di Agricola in Brettagna. Vi andò sul finir dell'impero di Vespasiano: sottomise i ribelli, e gli avvezzò a poco a poco alla civiltà romana. Gli Ordorici che te-neano la parte più alta del paese di Galles furono i primi ad accollare il giogo romano. Entrò poscia nell' isola d'Anglesey, che non mosse opposizione veruna. Tutto il paese venne in sua mano; ed egli mise ogni studio di formarne i costumi e redintegrare la disciplina dell' armata...Fece fabbricare a Britanni de templi, de teatri, degli edifici di buon ordine; a' conforti aggiungeva l'esempio suo. Fece educare i figli dei nobili nelle arti liberali ed insegnar loro la liagua latina; e confortò i padri di prendere la guisa del vivere e del vestir de' Romani. Senza avvedersene queste nazioni barhare imitarononel lusso e nella moda i loro padroni; e, nel raffinar il diletico de sensi, eziandio li viusero. Fra le allegrezze per le vittorie in Britannia, Tito fu salutato imperatore la decima quinta volta; ma poco gli bastò la vita da godere di questo onore. Poco lungi da Roma fu assalito da forte febbre, che in poco tempo l'ebbe morto, non senza sospetto, che suo fratello Domiziano voglioso di regnare, gli accelerasse la fine. Mori di quarantun'anno, dopo un regno di due anni, due mesi e venti giorni.

An. di R. Domiziano comincio regnare clemente, liberale, giusto: il popolo dargli mille benedizioni. Ma egli ben presto mostrossi qual era. I giuochi, i trastulli, e in ispecialità il trarre d'arco crano il tutto delle sue occupazioni, contro l'esempio del pa-

e più cresceano i suoi vizi. L' animo ingrato che dimostro verso Agricola fu il primo indizio della sua perversa natura. Siccome era forte vago di gloria militare, così si rodea dentro a vederla in altrui. Già qualche anno era stato nelle Gallie per muover guerra ai Catti, nazione Germanica. Non vide pure il nemico, e volle entrar in Roma coll'onor del trionfo. Il perchè, vestiti assai schiavi alla foggia tede-

sca, davanti a questa ridevol pompa di finti prigioni, entrò fra i viva simulati ed il vero disprezzo de suoi sudditi. Le belle imprese di Agricola nella Bretagna lo tormentavano. Questo prode capitano seppe trar frutto dalle sue vittorie : suggettò i Caledoni ; vinse Galgaco Britanno di nascimento, che avea il comando di trenta mila uomini. Appresso mandò una flotta a purgare, e pigliar conoscenza della costa littorale, e allora egli il primo s'avvide, la Bretagna essere un' isola. Scoperse altresì, e sommise le Orcadi ; e di tutta la gran Bretagna fece una provincia romana. Tutto ciò sa-puto da Domiziano, far mostra di goderne col viso; dentro rodersi di vil gelosia. Le lodi date da tutti ad Agricola le avea per rimproveri di dappocaggine a sè; e invece di prenderne emulazione, gli piacque troncare il corso de' servigi di lui. Gran mostre di sua approvazione; onori, trionfi, statue; ma insième lo richiamò dalla Bretagna, sotto sembiante di mandarlo al governo della Siria. Agricola vesse il suo posto a Sallustio Lucullo, nè ottenne già quel' della Siria, che l'Imperatore avea dato ad un altro. Tornò in Roma notte tempo, quasi solo; dal principe freddissime accoglienze. Poco appresso morì in sua villa , si crede fatto avvelenare da Domiziano.

Non ando guari, che il tiranno si accorse di aver perduto in Agricola un gran capitano, che solo potea rintuzzare e tenere in freno le barbare nazioni, che circondavan 1º Impero. I

Sarmati Europei ed Asiani insieme uniti in formidabile esercito fecero escursioni sulle terre de' Romani, tagliarono a pezzi un' intera legione con esso il suo generale. I Daci capitanati da Decebalo loro Re, danneggiarono anche essi in vari scontri i Romani. Finalmente i barbari sgomberarono; parte cacciatine dall' armata, parte dall' oro che fu loro sborsato: mezzo poco dicevole all' onor dell' Impero romano, ed esca potentissima ad attirar di nuovo i barbari a romper fede. Quale però si fosse il modo tenuto in liberar l'Impero dai barbari, Domiziano afferrò l'onor del trion-To con tutta la pompa: nè contento di aver trionfato bene due volte, si fece soprannominare Germanico, quasi avesse domato nazioni da lui ne pure vedute.

Secondo che procedea rendendosi ogni giorno più disprezzevole ed egli più inorgogliava, e chiedea nuovi omaggi. Ordino non gli si potessero innalzar simulacri, se non d'oro o d'argento; gli si fossero renduti onori divini; parlando di lui, gli si dessero gli stessi titoli, che si davano agli dei Quanto era vano e arrogante, altrettanto crudele. Molti Senatori illustri e ragguardevoli cittadini per lievi sue ombre fatti morire. Per una mera bizzarria senza garbo, nè novità fece sgozzare Elio Lama: e Coccejano per avere festeggiato il giorno natalizio di Ottone. Pomposiano trovò egual sorte, per la predizione che gli fu fatta da un indovino, che un giorno sarebbe imperatore: Sallustio

Lucullo suo luogotenente in Britannia, percha trovò una nuova forma di lancia, e le diede il suo nome: Giunio Rustico, perchè pubblicò uno scritto in lode di Trasca e Prisco, due filosofi, che furono contrari all'innalzamento

di Vespasiano.

Lucio Antonio, che tenea il governo dell'alta Germania, sapendo l'odio di tutti contro il tiranno, delibero di cacciarlo dal trono, e indossò le divise della imperial dignità. Cozzò coi nemici mossigli contro, e li ruppe. Ma un grande traripamento del Reno gli divise l'armata : il che veduto da Normando general dello Imperatore, se ne fece profitto, e si lo disfece. Dicesi che di questo fatto, per modo fuori delle forze della natura, giugnesse la nuova a Roma il giorno stesso della battaglia. Questa vittoria accrebbe la barbarie di Domiziano. Per venire a sapere chi avesse appartenuto alla congiura de suoi nemici, trovò nuove fogge di tortura. Di cui avea sospetto, gli faceva tagliare le mani. Alla crudeltà più raffinata, accoppiava l'insulto di fingersi dolente per la morte, che pronunziava contro gl'infelici venutigli a mano. Al maestro del suo palagio diede grandi segni di benevolenza e d'amicizia, e mandò un piatto della sua mensa il giorno avanti che lo facesse inchiodare in croce. Fece entrare Aretino Clemente seco in lettiga il giorno stesso, che condannollo al supplizio. L' odio suo montava ogni di più contro i Senatori e la Nobiltà. Questi due corpi lo teneano in sospetto, ed ei

minacciava a tutte l'ore di esterminarli. Ora facea circondare il palazzo del Senato da' suoi soldati, per mettere spavento ne Senatori ; ora li invitava a pubbliche feste, e tracciava nuove maniere di sbigottirli. Una notte li condusse in un' ampia sala parata a lutto e illuminata da poche lampane mezzo spente, tanto che si vedesse confusamente il lugubre e feral paramento. Intorno intorno cataletti, scrittovi sopra il nome di ciascun Senatore; e qua e là sparsi strumenti di morte. Mentre veniano mirando taciturni e quasi agonizzanti questi tremendi apparecchi, molti sicarii dipinti a nero entrano nella sala con una fiaccola nell' una mano, e · una spada brandita nell'altra; e préndono a danzare intorno ai Senatori. Allorchè l'assemblea, conoscendo bene la bizzarra crudeltà di Domiziano, aspettavano la loro fine, e già sentiano il battito della morte, un cortigiano dello Imperatore, fatte aprire le porte, li licenzia di andarsene. Avarizia, crapula, lordura di laide cose faceano vieppiù orribile la sua crudeltà. Talora, dopo governato in persona il supplizio di qualche misero, passava al bagno colle meretrici. Sul finire del regno vinse forse tutti i mostri, che il precedettero. I condannati doveano morire con sotto agli occhi l'aspetto feroce del tiranno, che per lungo uso s' era indurato, sicche nulla sentiva. Presedeva ai supplizi, e metteva ogni studio di aggiungere nuove pene agli spasimi e trambasciament i di quegli infelici.

Un mostro di questa fatta dovea esser vicino al suo termine. Fra i destinati alla morte, e pur da lui careggiati, era sua moglie per nome Domizia, già sposa di Elio Lama. Domiziano era usato di scriver in tavolette, che mai deponeva di dosso, i nomi di coloro, che volca morti. Una bella ventura le fece venir in mano di Domizia, che vi lesse il suo nome, quel di Norbano e Petronio prefetti della guardia del pretorio, e quel di Stefano maestro del palazzo. Ne li avverti di presente, ed essi congiurarono insieme contro il tiranno. Fu stabilito il 18 di settembre per l'esecuzione della congiura. Disponendosi la mattina di andare al bagno, Petronio ufficiale posto a guardia della sua camera, gli viene significando, come Stefano avea cose di alto affare da conferir seco. L' imperatore adunque fece tutti partire. Stefano entra tenente una mano nella cintura, come era usato di fare da qualche giorno per avvez-zare lo Imperatore a quella vista, e poter nascondervi il pugnale; perocchè non era conceduto a persona avvicinarsi al principe con in dosso alcun' arme. Rapporto a Domiziano una finta congiura, ed una carta gli diede leggere, ove era descritta ogni particolarità più minuta. Leggendo lui avidamente, Stefano gli piantò il pugnale nell' inguinaia. Il colpo non fu mortale. Domiziano afferrò l'assalitore, e lo stese a terra, chiamando aiuto; ma Partenio con un liberto, un gladiatore, e due ufficiali di corso GOLD. St. Rom. Vol. II.

gli si rovesciarono addosso, e l'ebber morto di sette ferite.

Di Appollonio Tianeo raccontano alcani scrittori cosa incredibile. Costui da alcuni detto mago, da altri filosofo, che, a dir più vero, non era altro che un ciurmadore, allorche Domiziano era pugnalato, insegnava pubblicamente ne' giardini di Efeso. Troncata a mezzo la parola, ristà un istante, quinci grida forte: «Fa' cuore, Stefano, finisci il tiranno.» Ripreso fiato di nuovo, seguì a dire: « Allegri, amici: il tiranno è spirato oggi vi dico, proprio allora che io tenni la voce, ei ricevea il degno gastigo de' suoi delitti: eglì è morto.»

Dicono che la sua morte fu preceduta da molti prodigi. Ma queste son favole; chè cotesto tiranno ferocissimo non meritava che per
sua morte si alterasse la natura, nè profeti la
predicessero. Il vero si è, che il popolo rimbarbariva, e pertanto crescea la superstizione.
L' impostura trovò sempre pasto nell'ignoranza.

## CAPITOLO XXIII.

## I cinque buoni Imperatori.

Come la morte di Domiziano venne a saputa An. di C di tutti, il Senato pronunzio infame la memoria di lui. Atterrate e frante 96 le statue; rase le iscrizioni di sua lode; cancellato il suo nome dal libro della Fama; victatogli gli onori funebri. Il popolo che poca mente ponea alle cose del reggimento, lo vide morto senza curarsene. Da'soli soldati per lui beneficati ed arricchiti si vide compianto.

Il Senato prima che l'armata lo prevenisse, chiamò all' impero Cocceio Nervail giorno stesso della morte di Domiziano. Egli era di una illustre famiglia di Spagna; ne' sessantacinque anni dell' età sua; nominato per tutto di moderazione e virtuoso rispetto verso le leggi. La sua vita, degna d'esser posta ad esempio pel suo irreprensibile costume, gli meritò la coro-

na imperiale.

Il popolo avvezzo da lungo tempo al regno dei tiranni diede in ismisurate allegrezze, veggendosi aver trovato si dolcè ed umano padrone. La stessa sua debolezza (perocchè alcuna fiata usci dei limiti della giustizia ) parve nascere da troppo tenero cuore. Salito al trono giurò, e al suo giuramento non venne meno, che, Re lui, nessun Senatore sarebbe dannato a morte, ancorchè si rendesse reo di tal pena. Infatti avendo due Senatori ordito tradimento contro la vita di lui , non ne prese vendetta alcuna, anzi fattili venire a sè, e mostrate loro per singula le loro insidie, li condusse seco al teatro. Quivi tratti due pugnali li porse loro, confortandoli, che lo ferissero; non avrebbe fatto veruna difesa, nè sottrattosi ai colpi. Si poco curava dell' oro, che avendo uno de'suoi sudditi trovatone gran quantità, e domandatolo, che far ne dovesse; rispose lui esser pa-drone di farne a sua posta, Il ritrovatore gli notò

che ad un privato era troppo grande tesoro; e l'imperatore gli soggiunse che ne abusasse, ammirandosi di quell'uomo tanto sincero ed onesto.

· Per esser si umano e generoso, non fu però senza nemici. Vigilio Rufo si levò contro di lui, ed egli non pure gli ebbe perdonato, ma nominatolo Console. Calpurnio Crasso ed alcuni altri congiurarono di torgli la vita, ed egli fu contento di confinarli, contro il parer del Senato, che li volca puniti d' altra maniera. Maggior pericolo fu la sollevazione delle guardie del pretorio capitanate da Caspario Oliano, per vendicar la morte di Domiziano, la cui memoria era loro cara per le molte largizioni, che loro fece. Nerva il quale per la benevoglienza mostrata ai dabbene, era odiato da rei, oprò di forza ogni ingegno per placare i ribelli; tantochè rappresentatosi loro col petto ignudo, « ferite, disse, s' io ne son degno, ma non ribellate. » Ma i soldati facendo vista di non l'udire, si gettarono sopra Petronio e Partenio, alla cui morte aggiunsero l'ingnominia. Oltre a ciò, costrinsero lo Imperatore di approvar davantial popolo il loro fatto, e di lodarsi della loro fedeltà.

Questo contrasto il fece adoperar contro sua natura; e comechè le cose pigliassero buona piega, stimò ben fatto di adottarsi Traiano per successore. Vide che fra tali tempeste gli bisognava un aiuto, per sostenere il carico del reggimento. Amor di sangue non gli mise la benda.

Lasciando da parte ciascuno di sua famiglia, pure sopra Ulpio Traiano, neppur suo parente, termo lo sguardo, il quale allora era al gover-no dell'alta Germania. Tre mesi appresso sì forte sdegno lo prese contro Regolo senatore, che gravemente ne infermò, e morì dopo aver tenuto l' impero due anni, quattro mesi e nove giorni.

Fu questi il primo Imperatore straniero che regnasse in Roma, ed ebbe meritamente fama di generoso e di moderato. L'ebbe pur di sapiente, ma con minor fondamento. La maggior prova, ch' ei ne diede, fu la scelta del suo

successore.

An.di C. Traiano si condusse dalla Germa-nia a Roma. Ci trovo una lettera di Plutarco, già suo maestro: ella diceva così : « Posciachè non male pratiche, si bene il vostro merito senza più vi pose in mano lo scettro di Roma, sostenete, che vosco me ne rallegri. Se il vostro reggimento trarrà qualità dalle belle doti, ch' io vidi in voi, io me ne terro oltre ogni creder felice. Se altro ne avrenga, i pericoli saran vostri, mio il disonore. Il mal fare del discepolo sarà riputato al maestro. Dei delitti di Nerone se ne fa rimprovero a Sencca. Sopra Socrate e Quintiliano si riversò il biasimo de' loro allievi. È in vostra mano di farmi un onore infinite, se voi non vi partirete dalla virtù, come faceste fin qui. Tenete sommesso alla ragione il talento; ogni vostro passo sia volto a huon fine. Se questi consigli sieno la vostra guida, mi tornerà a gloria l'averli dati; che se li dispezzerete, questa lettera chiarirà il mondo, che il vostro vecchio maestro non entrò a parte dei vostri traviamenti. Pacco qui intera questa lettera, siccome quella che onora insieme e il filosofo che la dettò, e il principe cui fu indiritta.

Traiano fu veramente un degno Monarca. Non partia mai la mente dalle bisogne dello Stato: moderazione verso i nemici; nella prosperità temperato, largo a tempo ed a luogo, frugale; insomma ben meritevole de panegirici de coetanei, e da dover tener ferma la ma-

raviglia de' posteri.

I Daci, che regnando Domiziano avean saccheggiato le confinanti provincie dell' Impero, furono da lui assaltati con forte armate ed impeto sommo. Decebalo loro re ne sostenne l'urto per alcun tempo senza piegare la fronte. Ma alla fine, non potendo menar in lungo la guerra, dovette venire a battaglia perentoria, e ne fu disfatto. Conciossiache i soldati patissero disagio di panni lini da fasciar le ferite; pertanto lo imperatore diede loro i propri di sua persona. Il nemico dimando pace, che impetro a ree condizioni. Il re de' Daci venne al campo di Traiano a scrivere il suo vassallaggio.

Entraudo lui trionfante in Roma, ecco il nunzio, che reca, i Daci essersi ribellati di nuovo, e redintegrata la guerra. Decebalo fu gridato nemico dell' Impero, e i suoi dominii di ragione de' Romani. A dovere entrar più facilmente

nelle sue terre, Traiano pose mano a un ponte sul Danubio, cosa maravigliosa non che a compierla, pure ad immaginarla; sopra un fiume larghissimo, profondo, rapido, ventidue archi appena bastarono. Gli avanzi, che si veggono anche oggidì, danno a vedere, quanto gli Architetti antichi entrassero innanzi a' moderni nella grandezza e negli arditi loro disegni. Mentre la grand'opera si conduceva al suo termine, Traiano incalzava impetuosamente la guerra, non ischifando le fatiche dei soldati, e mettendo in essi sempre nuovo coraggio col suo esempio. Grandi tratti di terre incolte; forte opposizione de nemici arditi e valorosi. Traiano soverchiò ogni ostacolo; tutto il reame de' Daci venne in suo potere. Decebalo fatto indarno ogni prove di sfuggir dalle mani del nemico, trovandosi chiuso ogni passo, si diè la morte. Queste vittorie a tanto splendore condussero lo Impero, a quanto non fu mai per lo addietro. Ambascerie fino dal cuore delle Indie a rallegrarsi con Traiano di sua fortuna e valore, e a chiedere d'essere accoltiper amici. Trionfo magnifico al suo ritorno in Roma; le feste e le allegrezze durarono ben cento e venti giorni.

Fermata così la pace e la prosperità dell' Impero, non fu amorè e rispetto, e, fui per dire, adorazioni, che i suoi sudditi non gli rendessero. Egli far bella e ricca la città di nuovi edifici pubblici, cacciar via la mala razza di uomini, che fondano su loro vizi il loro mezzo di vivere; donar la sua famigliarità a chi lo valca pei 124 suoi meriti; non temer di verun nemico, siccome quegli che potca credere di non ne avere nessuno.

An. di R. Felice lui, se tutti i suoi sudditi avesse fatto egualmento segno di suoi
di Cristo
del suo impero prese sospetto de' Cri-

stiani. A gran numero furono trucidati, parte per sommosse popolari, parte per sentenze de giudici. La persecuzione ebbe presto suo termine, perocchè come l'imperatore potè persuadersi della loro innocenza e della vita savia e moderata ch'ei menavano, li lasciò vivere in pace. Plinio il giovane Proconsole della Bitinia rendette ai Cristiani la più gloriosa testimonianza.

Questo Imperatore vide in tutte parti dello impero i Giudei ribellati agitar grandi cose. Questo popolo reo de'più grandi delitti, sempre più cicco, sempre ostinato in aspettando d'esser liberato dalla servitù per prodigi del Cielo, essendo l'Imperatore all'armata in Oriente, mise a morte tutti i Greci e i Romani, che loro vennero a mano. La sollevazione cominciò in Cirene provincia dell'Affrica. Di là a guisa di turbo si distese fino all'Egitto, e tosto pervenne nell'isola di Cipro. Tutti que'grami paesi fur guasti da furore incredibile. Crebbe la loro ferocia fino a mangiar le carni de'loro nemici, vestirsi della lor pelle, segarli per mezzo il corpo, darli a divorare alle fiere, e costringerli di scannarsi l'un l'altro. Anche rinvennero nuo-

ve guise di più crude morti. Questo stato di cose atroci durò ben poco, perocchè i governatori delle provincie tagliarono i nervi al furore di que maniaci, e fecero ad essi ciò che aveano fatto e tuttavia voleano fare ad altri, facendogli perire non alla umana, ma come fiere e mostri, da dover purgarne la società. Fu proibito, pena la testa, che uressun Giudeo potesse porre piede nell'isola di Cipro.

Mentre tai cose accadeano Traiano riportava nuove vittorie nell'Oriente, e spingea l'ami romane fin dove non erano mai pervenute. Ma disponendosi di dover tornarsene a Roma, si trovò mancare le forze da viaggiar secondo l'usato; onde s'imbarcò per alla volta di Seleucia, ove mori di apoplessia in età di sessanta tre anni, dopo regnatone diciannove, sei me-

si e quindici giorni.

An. di R. luogo. Nel suo reggimento non segui-870 to l'esempio datogli da Traiano rispetto alla guerra: ei fu grande proteg-

gitore delle arti pacifiche. Gli basto di mantenere l' Impero ne' confini, che lo aveva ricevuto; fra gl' Imperatori romani non su a nessuno secondo nella svariata attitudine dell'ingegno, e nelle più belle doti di anima e di corpo. Buon prosatore e poeta. Egli avea sovente trattato cause nel soro con grande applauso, ed era in fatti uno de' migliori oratori, che siorissero di que' giorni. Pari all'ingegno la sua virtù. Tutte le offese ricevute, sendo privato, divenuto Imperatore cancello colla clemenza e pieno perdono. Scontratosi un giorno con uno, stato già suo capitale nemico, gli disse: « Voi siete sicuro, amico, di tutte mie collere, l'Imperatore non ne ha più. Affabile cogli amici; benefico verso gl'indigenti; godergli l'animo nel soccorrerli ; visitarli e confortarli nelle lor malattie. Egli era suo detto : sè non essere stato assunto all'Impero per bene proprio, si del genere umano. Queste grandi qualità eran però mescolate di alcun difetto. Non era forte abbastanza da mantenersi sempre quello in tutte le circostanze. Appena fu Imperatore, alcune barbare nazioni dal fondo de'loro deserti si rovesciarono sulle provincie romane; e si rintanavano all'appressarsi di forze, cui non valeano a resistere. Già cominciavano a farsi terribili. Adriano avrebbe loro lasciato pigliarsi alcuna delle estreme provincie lontanissime, di malagevole difesa; ma i suoi amici lo tolsero giù da questo pensiero, stimando, benchè falsamente, che quanto più fossero estesi i confini dell'Impero, tanto più sarebbe cresciuto timore a' barbari , che miravano ad allargarsi. Frattanto per secondare i conforti de'suoi consiglieri ruppe il ponte fatto fabbricare da Traiano sul Danubio, facendo ragione, che se quello era un passo aperto per piombare sopra i barbari, era altresì ad essi per invader le provincie romane quantunque il volessero.

Statosi in Roma tanto da rendersi certo, che gli ordini da lui posti per lo reggimento sareb-

bervi mantenuti, si dispose a partire per dover visitare tutte le parti dell'impero. Egli era fermo in questo; che un Imperatore dovea rassomigliarsi al sole, che dispensa calore e vita a tutte le contrade della terra. Parti con gran corte, e buon corpo d'esercito per le Gallie, ove fece il censo degli abitanti. Passò quindi in Germania, in Olanda, nella gran Brettagna; sbarbicò i mali usi, e raffermò l'unione di que' popoli co' Romani. Fabbricò una gran muraglia dal fiume Eden nel Cumberland, fino a Tine nel Northumberland, affine di guarentire il mezzogiorno dell' isola dalle escursioni de' Pitti e dalle altre barbare nazioni settentrionali. Di là rivenne nelle Gallie; passò in Ispagna, dove, anche per essere spagnuolo di nascita, su ricevuto in ogni dove come in trionfo. Tornossi a Róma, ove dimorò alcun tempo ; quinci parti per l'Oriente. I Parti ruppero improvvisamente la guerra ; di che egli affretto vie più la partita. I nemici, sentendo di sua venuta, trattaron di pace, ond' egli si continuò alla sua, e venne a fermare sua dimora per alcun tempo in Atene. Ivi fu ammesso ai segreti de' misteri Eleusini, i più reverendi di tutto il paganesimo. Vi tenne la magistratura di Arconte, ch' era la principale della città, ed ivi alleviò le severe pene decretate contro i Cristiani, anzi li prese a proteggere siffattamente, che diede luogo a Cristo nel numero degli Dei. Appresso fece allestire una flotta da traghettare in Affrica. Quivi tolse via le male forme di

reggimento; compose le controversie; levò dal suolo magnifiche fabbriche; rifece Cartagine, e la fece chiamare dal suo nome Adriano-poli. Tornò di nuovo a Roma; si ricondusse in Grecia; valicò l'Asia minore, e quindi la Siria; diè leggi ed istruzioni a tutti i vicini re ; entro nella Palestina, nall' Arabia , nell' Egitto ; ove ristaurò e rabbelli la tomba di Pompeo quasi sepolta nella sabbia. Ordinò, che Gerusalemme fosse rifatta; il quale comando ebbe subito adempimento per li Giudei che vi corsero a strade calcate, sperandosi ricovrar loro reame lagrimato da sì gran tempo. Ma questo loro sperare riuscì ad accrescere cento tanti più i loro mali, perchè arrabbiando del favore concesso al culto pagano nella loro stessa città, furono improvvisamente addosso ai Romani e Cristian? per tutta la Giudea, e ne menarono orribile strage. Adriano mando loro contro una gagliarda armata, che percosse i ribelli, e ne riportò parecchie grandi , ma sanguinose vittorie.

La guerra ebbe termine dopo due anni. Mille e più fra città e castella furo atterrate; più di secento mila uomini-perirono ne' campi di bat taglia. Tutti gli Ebrei sbandeggiati dalla Giudea, e vietato con editto solenne a tutti i dispersi di poter mai più appressarsi alla loro terra natia. Giusto gastigo di tanta ingratitudine fellonesca. Questa guerra appena compiuta, barbari segorgarono a torrenti nelle provincie più settentrionali dell' Impero. Disertaron la Media, l' Armenia; irruppero fin nella Cappadocia, Adriano

volendo anzi per pace mantenere inchinarsi ad umili passi, che venire ad una guerra che non gli parea vantaggiosa, comperò la loro ritirata con grosse somme di danaro. I barbari sgomberano portandone l'oro, e meditando novelle prede, godeansi la presente.

Pessimo esempio diede in ciò l' Imperatore; esempio che fu poi rinnovato più volte, ed alla fine originò la ruina dell'Impero. Dopo viag-giato tredici anni per dare miglior essere alla cosa pubblica, tornò a fermare sua dimora in Roma. Questo piacque al popolo sopra ogni dire. Grida di gioia gli andarono incontro, e lo accompagnaro a palagio. Quantunque vecchio, e stato infermo assai volte, mantenea tuttavia pieno il suo zelo attuoso per lo ben pubblico: Amava di ricrearsi coi coltivatori delle arti e delle scienze, dicendo, non essere alcun genere di sapere da lasciare addietro , anzi tutti degnissimi ugualmente de' principi, che de'privati. Non volle che i cavalieri , ne i Senatori si facessero vedere in pubblico, senza le divise proprie del grado loro. I padroni fino allora aveano potuto fare liberamente de' loro schiavi ogni loro piacere, anche di ammazzarli: egli li privò di questo arbitrio, e stabilì, che altresì gli schiavi fossero giudicati secondo le leggi, come i liberi. Quelle che già vigeano contro di loro, le mitigò ; parendogli obbrobrio della natura il considerarli sì vili , da non meritar di partecipare alle ragioni della giustizia. Tolse via altresi la consuetudine di mettere tutti i servi alla tortura, allorche il padrone fosse trovato ucciso; bastasse porvi pure quelli, che avendo potuto prevederla, non ne impedirono l'uccisione.

In queste e simili occupazioni ei passava la vita; ma veggendosi sopraccrescere ogni giorno le cure del suo grado, pensò di adottarsi un successore, ch' ei trovò degno nella persona di Antonino. Fra siffatte cure e pensieri senti crescere gli acciacchi, scemare le forze, e in breve fu condotto a termine si disperato, che pregava i suoi domestici, volessero dargli la morte. Ma Antonino disse a ciascuno, che guai se il facessero ; e adoperò tutti gl' ingegni a svolgere l' Imperatore da si funesto pensiero. Dolorando continuo ogni giorno più, udissi ripetere sovente: esser pure la mala cosa desiderar la morte senza poter morire. Durato alcun tempo in questo misero stato, non volle altra curagione, ne rimedio alcuno. Egli diceva, che i Principi muoiono le più volte, perchè accerchiati da troppo gran numero di medici. Così sì accelerò la morte, che tanto desiderava. Ne fu si lieto sentendola approssimarsi, che compose que'suoi versi divenuti si celebri, e venne ripetendoli fino all' ultimo anelito. Mori di sessantadue anni , regnatine 21, mesi 11.

An. di R. Tito Antonino, detto il Pio, gli succedette. Era Gallo di nazione nato di Cristo 138 usua di Cristo più splendide cariche. Avea cinquantacinque anni o in quel torno, e com-

pinti con tutto zelo e interesse i doveri delle principali dignità dello State. Tante virtù risplendettero in lui privato, che ben parve degno di un tanto grado. La purezza de' suoi intendimenti lo faceva paragonare a Numa, e il soprannome di Pio, ch' egli ebbe a sortire, gli venne dalle prove di amore, ch' ei diede ad Adriano, e dal suo rispetto verso la religione de' suoi padri. Chiamò a sè i dotti uomini da tutte le parti del mondo, e li colmò di onori e di ricchezze. Fra questi Apollonio, illustre filosofo stoico, affinche allevasse Marco Aurelio sno figlio adottivo. Giunto Apollonio, l'Imperatore gli fece dire , come gli si faceva mill'anni di vederlo. Il superbo stoico rispose sgraziato, che non era della dignità del maestro l'audare il primo al discepolo; si questo dovea visitare il maestro. Antonino ripigliò sorri-dendo: r Mi fa maraviglia come Apollonio, che non trovò difficil cosa il venirsene dalla Grecia a Roma, trovasse poi si penoso il trasferirsi da una ad altra contrada di Roma. » E tosto gli ebbe mandato Marco Aurelio. Questo buon Principe tutto inteso alla felicità de' suoi sudditi, si studiava di guidarli col suo esempio: se dovea opporsi ai loro vizi e follie, si facealo per dolce modo e per savio. Ma presto dovea essere tolto al mondo tanto tesoro. Ei fu preso da ardente frebbre. Avuti a sè i principali uffi-ziali, raffermò loro l'adozione di Marco Aurelio, e fece recare nella camera del suo successore una statua d' oro della Fortuna; come si

facea sempre nella stanza ove dormiano gl' Imperatori. Venne a morte poco di poi, in età di 75 anni, dopo un regno felice di 22, e mesi otto.

An. di R. Marco Aurelio, comechè chiamato solo all'impero, volle farne parte di Cristo governo. Aurelio era figlio di Anto-

nio Vero di antica e nobile famiglia, che si facea discendente da Numa. Lucio Vero era figlio di Commodo adottato da Adriano, e morto prima di lui. In Marco Aurelio grande splendor di virtù e di rarissime doti; nel suo compagno rotti costumi e disfrenate passioni: quello tutto bontà e saviezza; questi ignoranza, infingardaggine e follia. Non prima i due Imperatori furono in trono, che tosto le barbariche nazioni, che circondavan l'impero, non tennero patto, e si rovesciarono sulle provincie romane. I Catti inondarono la Germania e la Rezia, mettendo ogni cosa a ferro ed a fiamma; ma Vittorino gli ebbe rintuzzati. Californio risuggetto i Britanni, che si erano ribellati. I Parti, condotti dal loro re Vologese, misero l'Impero da quella parte in pericolo maggiore che mai. Disfatte le legioni romane che guardavan l'Armenia, entrare nella Siria, cacciarne i governatori postivi dai Romani, mettere per tutto scompiglio e spavento. Vero, accompagnato in parte del viaggio da Marco Aurelio, s' andò in persona ad arrestare il corso de' barbari. Ma entrato in Antiochia, non che pensasse alla

guerra, lasciò libero il freno alle più turpi passioni, da disgradarne i Greci medesimi più dissoluti. Cesse tutta la gloria delle giornate campali a' suoi legati, che riportarono di segnalate vittorie. Ben quattro anni fu guerra continua, e i Romani si spinsero tanto avanti nel reame de' Parti, che in tutto li sottomisero al giogo; ma tra per la peste e per la fame, tornò appena la metà dell'armata. Questa sciagura incontrata all' esercito, fu nulla alla vanità di Vero, il quale si arrogò l'onor del trionfo dovuto ad altri. Diede un re agli Armeni; ed essendo i Parti interamente sommessi, si fece nominare Armenico e Partico. Torno a Roma a partir col collega gli onori trionfali assai pomposi e magni-fici. Stando Vero alla guerra de Parti, Mar-co Aurelio darsi tutto alle bisogne dello Stato; vegliare alla felicità de'sudditi, amministrare la giustizia, stirpare gli errori che a poco a poco s'erano insinuati nelle leggi e nella polizia. In queste cure ei si guardo bene d'invilire l'autorità del Senato, al quale assai delle volte lasciò interi i giudizi senza appellazione. La repubblica sembrava rinsanguinare delle cure e della giustizia di si buon Principe. Sovente spendea dieci giorni interi nell'esame di un solo affare, prendendolo a considerare sotto tutti i rispetti. Di rado partia dal Senato prima che l'assemblea fosse licenziata dal console. Es-sendo egli così assiduo ed intento al buon reggimento dell' Impero, tanto più gli tornava no-iosa e grave la mala vita del suo collega, l'orgoglio sfacciato, le ribalderie abbominevoli. Dando vista di non sapere le sue cattività, e stimando che il matrimonio lo richiamerebbe alla compostezza e all'onore, gli mandò sua figlia Lucilla, donna di rara bellezza: Vero le diede la mano in Antiochia. Marco si trovò ben presto sgannato della sua aspettazione. La figlia non facea punto ritratto dal padre. Nonchè si sforzasse di richiamare lo sposo sul buon sentiero, diede opera a vie più deviarnelo. Non disperava tuttavia Marco Aurelio, che come Vero fosse tornato a Roma, la sua presenza gli sarebbe un freno, e lo Stato ne riporterebbe vantaggio. Vana speranza. Ma il peggio si fu che l'armata infetta di pestilenza, presa fra i Parti, la dissemino per tutto dove passo. Ed oh che orribil cosa a vedere un Imperatore fra miglia-ia e migliaia d'uomini in bocca alla morte non commoversi punto, non risentirsi; ma durare inflessibile in tutte lordure e abbominazioni; anzi cercarne di nuove! Tutte le provincie d' Occidente erano divorate dalla peste. Oltre a ciò, tremuoti, carestia, inondazioni, che ne portavan le messi; nuvoli di locuste, che le struggeano; non s' era mai più veduto un cumulo di tanti mali. Le barbare nazioni cogliendo il tempo, ruppero i confini, s'internarono nell'Impero e fino nel cuor dell' Italia. I Sacerdoti studiarsi solleciti di cessare questi mali, e di placare l'ira celeste : preghiere , voti , sacrifizi oltre ogni numero, non lasciare addietro riti, ne cerimonie usate in si funesti frangenti; e celebrare per ben sette giorni la solennità chiamata Lectisternia (1). I mali cresceano. Quegli sciaurati, quasi questo orrore paresse loro poco, lo rafforzarono movendo feroce persecuzione contro i Cristiani in tutto l'Impero, attribuendo tante disgrazie alla loro religione. S.

Giustino e S. Policarpo sostennero An. di R. martirio a quel tempo. Fra tanti guai 922 e desolazioni, i Romani non ebbero di Cristo altro rifugio che nella virtù di un 169 sol uomo, di Marco Aurelio. Marciò con esso Vero contro i Marcomanni e i Quadi. Vero si spiccò di mal cuore dalle gozzoviglie e delizie di Roma. S'affrontarono co' Marcomanni vicin di Aquileia; li disfecero in una grande battaglia; perseguirono gli avanzi fin dentro l' Alpi; in fine li sottomisero con poco sangue. Inoltravasi il verno ; perchè Vero si mosse per tornarsene a Roma. Mori nel viaggio di apoplessia di anni trentanove, dopo nove appunto

d'impero.

Marco Avrelio, che fino allora avea sostenuto il carico del reggimento, e ad un tempo il fastidio di dovere secondare il suo collega, rinaso solo, si senti crescer l'ardore e lo zelo. Dopo vinti i Marcomanni, sece ritorno a Roma,
e tutto si diede a rendere felici al possibile i
sudditi, dando a molte cose novella forma. Ma
questa immensa e gloriosa fatica gli fu attraversata da nuove guerre. Fra gli altri partico-

<sup>(1)</sup> Banchetti funebri agli Dei.

lari di esse guerre raccoutasi, che l'armata romana ridotta a morirsi di sete, fu salvata prodigiosamente per le preghiere di una legione di Cristiani al servizio dell' Imperatore. Una larga pioggia fece riaversi i soldati, che gia morivano. Con che dimostrazioni di gioia riceveano a bocche aperte le gocce miracolose, e le raccoglieano negli elmi! Lo stesso temporale che tornava in vita, si può dire, i Romani, dalla parte de' nemici si converse in grandine micidiale, che fra lampi e tuoni colmò di terrore l' esercito. Riconfortati i Romani da questa grazia del cielo, ringagliardirono, e rifattisi alla carica, annichilarono l'armata de' barbari.

Scrittori Pagani e Cristiani raccontano questo miracolo della pioggia; se non che, gli uni lo ascrivono alle preghiere dell' Imperatore, gli altri della legion cristiana. L'Imperatore però parve attribuirlo a'Cristiani; perocchè fece restare la persecuzione mossa contro di loro, e se

ne lodo, scrivendo al Senato.

Scoperse poi una congiura contro di lui, nella quale era Avidio. Gli fu perdonato. I suoi amici, levando la voce, gli diedero biasimo di tanta elemenza verso un uomo, che se gli venia fatto il colpo che mulinava, non sarebbe stato si generoso. L'Imperatoee rispose: « Io non ho si mal servito gli Dei, nè regnato si all' impazzata, da dover prender timore di Avidio. » Ei chiamava madre la filosofia, matrigna la corte. A quándo a quando venia ripetendo: « Felici le nazioni i cui filosofi sono re, ovvero i cui re

sono filosofi! Nel vero Marco Aurelio era uno de più grandi uomini, che allora illustrassero la terra. Anche senza l'Impero, egli sarebbe stato immortale come scrittore. Le sue opere son giunte fino a noi. Restituita la felicità ai suoi sudditi e la pace al mondo, venne a sapere, che gli Sciti ed i barbari del Nord aveano rotta la guerra, ed entrati nelle provincie dello Impero. La sua grande età nol tenne, che non s'armasse di subito alla difesa. Chiese al Senato il danaro necessario all' impresa. Ben tre giorni interi si continuò alla lettura che fece al popolo di salutari avvisi da ben governarsi; appresso parti per l'esercito, recandone il rincrescimento, e le preghiere del suo popolo. Appena dato mano alla terza guerra, la peste lo sorprese in Vienna d'Austria, e gli ruppe il corso di sue vittorie. Auche malato, non lasciò di darsi cura pel pubblico bene. Poco si prometteya di bene da suo figlio Commodo chiamato a succedergli. Ei conoscea l'animo e le voglie di lui: questo gli era un funesto pensicro. A'suoi amici ed uffiziali che cerchiavano il suo letto, disse, che suo figlio era vicino di perdere il padre; ma che però ei portava speranza, che se uno ne perdea, n' avrebbe trovato parecchi in fra loro. Parlando loro, uno sfinimento gli troncò la parola, e poco appresso morì in età di cinquantanove anni, il decimo nono del suo impero. Con Marco Aurelio, che fu il maggior degli Imperatori, morì altresì la prosperità e la gloria di Roma e dell' Impero.

Da Commodo fino al trasferire dello Impero, per Costantino, da Roma a Costantinopoli.

Le virtu di Marco Aurelio lastri-An. di R. carono a Commodo suo figlio la via 933 al trono. Il Senato, l'armata e il podi Cristo polo lo gridarono Imperatore; e in-180 sieme tutte le provincie dell'Impero. Ma ohime, che qui la virtù del tronco non surgeva altrimenti per lo ramo! Crudele, ingiusto, rapace, rotto, impudico e folle era Commodo. Parve rinato in lui Domiziano; tanto ciò che dell'uno si conta s'acconcia all' altro. Con suoi compagni da ciò perambulava i bordelli; spendea i giorni in bagordi, e le notti in turpitudini d'ogni fatta. Le sue matte voglie non avean fine ne novere. Portar le merci al mercato ; uscire in pubblico in abito da postiglione; guidare il cocchio; vestire da schiavo, era niente. Le cariche a gente simile a lui, tolta dalle taverne e da' lupanari. Chi volea morto un suo nemico, accordatosi coll'Imperatore del prezzo, potea farlo morire della guisa che più gli piacesse. Mando uno alla morte per lo delitto di aver letto in Svetonio la vita di Caligola. Un altra volta fece ardere in una fornace l'infelice, che per mala sorte gli ebbe un po' troppo scaldato il bagno. Talora prendea diletto di radere la barba a taluni disgraziati, a' quali in un

colla barba tagliava il naso, dicendo, che così avrebbero un intoppo meno a radersi in avvenire. Ei però, per timore, non si lasciava tagliar la barba a persona.

Nelte feste di Giano gli entrò il pensiero di combatter dinanzi al popolo nudo alla gladiatoria. Leto suo generale, Eletto uffiziale della camera, e Marcia sua concubina nel vollero sconfortare per essere cosa fuori d'ogni decenza. Da ciò gli nacque voglia di fargli morir tutti e tre. Alla guisa di Domiziano, ei scrivea sopra tavolette i nomi di coloro che volca tolti di vita. Furono trovate un giorno da un giovanetto da lui amato, che dopo aver giocato al-cun tempo con esse recolle a Marcia, mentre Commodo era al bagno. Lettovi il proprio no-me, comprese che ciò importasse; e fece sapere a Leto e ad Eletto, che altresì i nomi loro insieme col suo erano scritti nella lista di morte. Fu preso il partito di avvelenarlo, ma la prova falli. Allora Marcia fece entrare seco un giovane chiamato Narciso, da cui aiutata, sgozzò l'infame tiranno in età di trentun anno e giorni, dodici di regno e nove mesi. Il fatto avvenne con tanta segretezza, che nulla ne trapelò, o certo pochissimi ne seppero il netto. Il cadavere avviluppato a modo di una balla di vecchie vestimenta fu trasportato per mezzo alle guardie che dormiano sepolte nel vino.

An. di R.

945
di Cristo
ti i rivolgimenti della fortuna, en-

192 trò nel luogo di Commodo. Allorchè gli uccisori del tiranno gli recarono la nuova di sua elezione, egli credette, fossero mandati dallo Imperatore ad ucciderlo; nè vacillò punto di animo, anzi voltosi a Leto con franco viso tE già un pezzo, gli disse, ch' io mi aspettava cotesta fine, e maravigliava, che il tiranno pensasse tanto.» Or non è a domandare, qual fosse la sua sorpresa allorche intese a che veramente ci eran venuti. Non si lasciò però vincere da veruna gioia, anzi era restio a ricever siffatto onore e carico; ma gl'inviati non lasciarono di pregarlo, sì egli si fu arrenduto alle loro istanze. Fu dunque recato al campo e gridatovi Imperatore, e appresso raffermato dal popolo e dai Senatori. La memoria di Commodo proscritta come parricida, nemico degli dei e della patria : il cadavere privato dell'onore della sepoltura, e gittato in un mondezzaio. Da per tutto fra i viva e le acclamazioni, sonava il nome di Pertinace Imperatore e Cesare; e ricevette il giuramento di fedeltà. Le provincie seguirono la Capitale, ed egli cominciò il suo regno l'anno sessantotto di sua età fra le benedizioni di tutto il mondo.

Non è lode che agguagli la prudenza e la giustizia di questo principe, nel poco tempoche tenne l'impero. Ma i soldati pretoriani gli presero odio addosso, non lo trovando largo ne facile a secondarli, come fecero i suoi antecessori. Dispiacque loro la severa disciplina e la stretta economia, ch'ei volle tornare in vigore; e si disposero di tergli col regno la vita. Levalisi a tumulto corsero al palagio, ove entrarono senza contrasto. Un soldato l' uccise di una lanciata nel petto. La sua vita fu piena di tanti casi, che ne fu detto un giuoco della fortuna. E nel vero, non ci ebbe un uomo che più di lui fosse trabalzato da mille vicende; ne mai però diede luogo ad un giusto biasimo. Il suo regno durò tre mesi.

An. di R. I soldati rei di tanto delitto, lo suggista di Gristo a chi avesse loro sborsato maggior

201 somma d'oro e d'argento. Due furono i concorrenti; Sulpizio e Didio. Il primo consolare, prefetto della città, e genero di Pertinace: l'altro consolare altresì, gran giureconsulto, e il più ricco della Città. Fa maraviglie, come dopo tanti esempi d'imperatori trucidati, durasse ancora la sete di regno. Il dare. di Sulpizio stava in belle e grandi promesse, mentre Didio gittava l'oro sonante. Fu dunque scartato Sulpizio ed eletto Didio, cui la soldatesca giurò ubbidienza, pronta ad ucciderlo quandochè fosse. Accompagnato al Palazzo senatorio fece poche parole all' assemblea: « Padri coscritti, sendo vuota la sedia imperiale, io sono quell' uno, che sopra di ogn' altro meri-Golp. St. Rom. Vol. 11.

tava di essere eletto a questa dignità. > Il suo parlare non era troppo umile: tuttavia il Senato chino la testa; ed egli diede principio al suo regno nell'anno cinquantesimo settimo di sua età. Ei si governò in modo, che ben si parve ch' ei guardava l'Impero non come un seminario di cure, ma come un posto di perfetto riposo e di tutte le delizie. Nonchè si studiasse di affezionarsi al cuore de' sudditi, si diede anzi ai piaceri, e al non far nulla per la repubblica. Era però dolce ed umano: non facea male a persona, e si credea, che nessuno vorrebbe farne a lui. Ma siccome per l'avarizia avea trasricchito, essendo privato; così anche sul trono non si partiva dall' uso antico; e pertanto i soldati cominciarono ad odiarlo. Il popolo gli era avverso per essere stato eletto suo mal grado. Al suo uscir di palagio, gridi di rabbia, imprecazioni: dargli del ladro, e dell' usurpa-tore dell' Impero. Didio beeasi le contumelie queto queto, e si mostrava in tutto sommesso e rispettoso.

Severo, Affro di nascita, fudall' armata chiamato al trono. Ei promise, che vendicherebbe la morte di Pertinace. Come Didio riseppe che Severo si approssimava, si compose col Senato di mandargli dicendo, sè esser presto di divider seco l' Impero. Ma Severo sentiasi forte, e sapea quanto Didio era debile, onde sprezzonne l'offerta. Il Senato prima perplesso, veggendo poscia come Didio era timido, lo lasciò in asso. I Senatori radunati, come in tempo della Repubblica dall' invito de' consoli, decretarono scaduto dall' Impero Didio, e imalzatovi Severo: e mandarono sicari al palazzo, che gli ebbero tosto vuota la sedia.

Il nuovo Imperatore, vinti Negro ed Albino, che gli contendeano l' Impero, cominciò il suo reggimento da forte e risoluto, e ad un' ora da fino politico. Si temeva in lui il chiuso animo e sottile e gli artificii degli Affricani. Si fece un gran dire della sua prontezza di mente, del suo sapere e della prudenza; ma fu abbominato per la perfidia e crudeltà. Da un lato grandi virtu, dall' altro odiose ed esecrande vendette. Oro onori, privilegi d'ogni maniera gittò a' soldati fuori di misura, onde rafforzando così il suo potere diede il tracollo a quello della repubblica. I soldati già troppo avvezzi all' abuso della forza, da indi in poi la sorte dell'Impero fu nelle loro mani. Essendo certo della buona disposizion de'soldati , gli nacque la voglia delle conquiste. Mosse le armi contro i Parti, che disertavano il confinante Impero. Affidò il governo dell' interne provincie a Plauziano, la cui figlia era sposa a Caracalla figlio di lui. Si avviò verso l'Oriente, ove fece la guerra fortunato al solito. Suggettò il re di Armenia; disfece parecchie città dell' Arabia felice; andò per mare contro i Parti; prese, e lascio saccheggiare 'a' soldati Ctesifonte, città di gran rinomanza; tornò a Roma trionfante dalla Palestina e dall' Egitto. In questo mezzo Plauziano governatore di Roma, pensò d'insignorirsi egli stesso dell'Im-

pero. Tornato a Roma l'Imperatore, un Tribuno de' pretoriani fu mandato da Plauziano a trucidarlo in un col figlio Caracalla. Il tribuno in quella vece mostro all'Imperatore il tradimento del suo favorito. Da prima Severo ebbe questo rapportamento per cosa al tutto falsa, e per un' insidia di alcuno che volea la ruina di Plauziano. Ma il Tribuno si profferse di condur Plauziano alla sua presenza, e di dir testimonio contro sè stesso : l' imperatore accettò. Il Tribuno infatti va raccontare a Plauziano come avea morti l'Imperatore e il figlio, e lo chiama seco al palagio a vedere co suoi occhi. Plauziano diè fede leggiermente a ciò che forte desiderava; venne di notte tempo col Tribuno al palazzo, ed entrò seco nelle stauze più intime. Oh quale sbigottimento ! quando vide l'Imperatore ben vivo, e la sua camera illuminata di torce, e intorno a lui i suoi amici, che parevano stare aspettandolo per riceverlo! L'Imperatore con malviso domandò Plauziano, qual cagione a quell' ora lo conducesse a palagio. Shalordito e tremante confessò il suo disegno pregando perdono. Severo glielo avrebbe forse largito; ma il figlio di lui Caracalla, che fino da tenerello mostrò come pendesse alla crudeltà, lo passò colla spada fuor fuori.

Severo era tutto in promuovere la felicità dello Impero. Visitare parecchie città d' Italia; rendere netta e ferma giustizia a chicchessia; proibire ai suoi uffiziali non vendessero le cariche; rompere la guerra a'Britanni, che tenea-

no l'esercito romano stanziatovi in continuo pericolo; questi furono i suoi degni pensieri. Chiamati a succedergli i suoi due figli Caracalla, e Geta, fece vela per la gran Bretagna, ove giunto, mise spavento in tutti quegli isolani. Lasciò Geta al mezzo giorno dell'isola, ove le genti si erano mantenute fedeli, e mosse al settentrione col figlio Caracalla contro i Caledoni. L'armata ebbe a travagliare molto per inseguire il nemico, conciossiachè le convenisse farsi via, attraversando forti boscaglie, asciugando terreni inondati dal mare, e gittando ponti sopra fiumi profondi ed impetuosi. Fatiche e malattie gli scemarono l' armata di cinquantamila uomini. Ma Severo non si lasciò aver paura, nè vincere a veruno ostacolo. Strinse, percosse i nemici, e li necessitò a voler pace, acconciandosi a perdere una parte delle loro terre. Allora egli fcce fabbricare quel muraccio famoso, che si appella tuttavia dal suo nome; il quale muove da Tinemouth e termina al golfo di Solway Frith. Ma poco godette il frutto di sue vittoric. Mori a Yorck di sessantasei anni, dopo un regno di bene diciotto. Caracalla e Geta suoi figli fatti Im-

An. di R.

964
di Cristo
211
conjuntariono tosto a nimicarsi a vicenda prima della loro venuta a Roma. Questa inimicizia basto ben por entrato Caracalla furiosamente nelle stanze di Geta con gente armata, l'uccise fra le braccia della propria sua madre. Divenuto solo

padrone dell'impero, inondo di sangue ciascun suo passo, tanto che nè Domiziano nè pur Nerone non furono sì crudeli. Macrino capitan generale in Mesopotamia troncò finalmente il corso de' suoi delitti. Marziale centurione della guardia, uomo di forza più che atletica, gli prestò il braccio da liberare la terra da questo tiranno. Andatosi a diporto cavalcando un' di Caracalla vicino di una picciola città chiamata Edessa, smonto per uscire un poco di via, e diede tenere il cavallo ad un valletto, che lo seguiva. Questo era il passo a cui Marziale lo aspettava già un pezzo di voglia ardente; onde fattosi di corso dappresso a lui, per modo come se lo avesse chiamato, lo feri nella schiena e lo stese morto di tratto. Ciò fatto, ritornò al suo posto fra la milizia con portamento sicuro, e tranquillo, e appoco appoco dilungandosi, procacciava di porsi in salvo. Ma i soldati accortisi, com' ci non c'era, ed avuto dal valletto ciò ch'era accaduto, la cavalleria alemauna si diede ad inseguirlo, e l'uccise. Regnando questo tiranno, che tenne il soglio sei anni, l'Impero cadde giù al fondo di giorno in giorno. Stando l' elezione in mano de' soldati, e avendoci diverse armate in varie parti dell' Impero, ne nacquero fazioni opposte. Dopo due giorni levarono al trono Macrino, che seppe tenere ben celato, Caracalla aver avuto la morte per

An. di R. suo comando. Quinci la elezione fu raffermata dal Senato, ed altresi la fatta da Macrino del proprio figlio Diadumeno, a cui fece parte dell'Impero. Egli era in età di cinquautatre anni. Di oscuri natali, e al dire di qualche scrittore, di nazione Mauro, pervenne al grado di prefetto delle guardie pretoriane: tradimento e fortuna gli apersero il passo al trono. Mesa

tatre anni. Di oscuri natali, e al dire di qualche scrittore, di nazione Mauro, pervenne al grado di prefetto delle guardie pretoriane: tradimento e fortuna gli apersero il passo al trono. Mesa ed Eliogabalo suo nipote e figlio naturile di Caracalla macchinarono contro di lui, e non indarno per l'odio che gli presero contro i soldati voluti da lui tenere in disciplina troppo tirata. Ribellatesi alcune legioni; e fuggitosi in Calcedonia, v'ebbe la morte ad una col figlio Diadumeno dai soldati che il perseguitarono. Regno un anno e due mesi. Roma e il Senato, non si potendo partire dalle voglie dell'armata,

An. di R. Eliogabalo su innalzato al trono in età di quattordici anni. Non su brutura, ne follia, che non sosse in luper tutta la sua vita, che su assai breve. In quattro anni menò sei me-

gli, e smogliossi di tutte. Era si pazzo delle femmine, che condusse la madre in Senato, e richiese i Senatori, gli concedessero, ch' ella potesse esser presente sempreche si trattassero cose di alto affare. Fece fabbricare un palazzo pel Senato femminile, creatane presidente la madre; e ne fermò per suo ordine i peculiari ornamenti, le vestimenta, le insegne. Si adunavano in vari tempi, e il conferir loro mirava.

An. di R. Alessandro Severo suo cugino germano gli succedette di comune conservatori di Cristo sentimento. Il Senato che da gran tempo era sempre più venuto atterrandosi ad ogni più bassa abiezione trovo nuovi modi di assentazioni, gli diede nuovi titoli, che ei però non volle accettare. Egli era pieno di alti e nobili spiriti; la giustizia e la benevolenza verso tutti gli presero

ni, nell' età sua di diciotto.

tutti i cuori; buono ai buoni, severo a' malvagi: le doti dell'ingegno e della mente non inferiori alle sue virtù: eccellente matematico, buon geometra, buon musico, pittore e statuario, nella poesia pochi pari al suo tempo. A dir breve, tante eccellenze s' accoglievano in lui, che all' età di sedici anni, si diede a conoscere fornito di giudizio sì saldo da poter contender co' vecchi assennati.

A dover condurre a migliore forma le cose dell' Impero, si valse mai sempre, massime negli alti affari, del consiglio del Senato. Tra suoi consiglieri era sua madre Mammea, donna di gran senno, virtù e sapere, per cui opera si fu conciliata al figlio l'affezione de sudditi. Altresì l'amor della giustizia fu nel figlio spirato da lei. Ministri principali Ulpiano, il celebre giureconsulto, ed il Senatore Sabino, detto il Catone di quella età. In Alessandro non trovava protezione altro che solo il merito; questo e non l'oro ottenea gl'impieghi e le cariche; perocchè egli non potea dubitare, che chi avesse compra una magistratura, non ne dovesse poi vendere la giustizia. « Non posso patire, ei dicea, i mercatanti dei posti; conciossiachè s' io lascio che altri venda, che potrò dire al compratore, se voglia impinguare della sua compera ! » D'altra parte i maestrati giusti cd integri, n' erano da lui portati in palma di mano. Teneane esattissimo novero, e la virtù ritrosa confortava di chiedere la mercede che le era debita. Era un altro Tito, che non

150 passava giorno senza suo beneficare chicchessia. Anche a' Cristiani si fece sentire benevolo. Essendo piato fra questi ed il corpo de'giuochisopra un poco di terra pubblica, così lo sciolse : « Meglio è se l' abbiano i Cristiani da adorarci Dio in alcuna guisa, che non è darlo a questi ubriaconi gozzoviglianti.» Ne già fu men fatto alla guerra che alla pace. L'Impero scaduto assai pe' lagrimabili reggimenti di tanti Imperatori da forche, era assaltato qua e la da barbari inorgogliati, e ben aveva mestieri di gran braccio e difesa. Alessandro fu tanto; e solo per lui fu differita la ruina di Roma. Partì contro a' Parti e Persiani. Cangiò la licenza sfrenata delle milizie in ordinata e stabile disciplina: il campo pareva una ben guidata città. Fanti e cavalieri ottimamente vestiti ed armati: tutto mostrava la maestà e lo splendore di Roma antica. Il suo viver non si differenziava punto da quello de' soldati più bassi; pranzava e cenava a tenda aperta, affine che ciascun potesse esser testimonio del suo vitto frugale. Tanta virtù non poteva non essere coronata dalla vittoria. I Persiani furono disfatti; Ctesifon-

Circa l'anno decimoterzo del suo impero i barbari a grandissimo numero dalle selve dell'alta Germania e dell'alto Settentrione, si dislagarono sulle confinanti provincie romane. Valicato il Danubio ed il Reno in poco di temno, misero in tutta Italia grande paura. Il gio-

te e Babilonia vennero in suo potere; e così l'Impero Romano fu ricondotto a' vecchi confini.

vine Imperatore, pronto di dare anch' esso la vita per lo suo popolo, radunata al più presto possibile grossa oste, corse in persona a fiaco car l' orgolio della barbarie; e fiaccollo. Ma nella luce stessa della vittoria i soldati, che più non voleano patir disciplina nè comando, l' uccisero in età di ventinove anni dopo un regno di tredici e nove giorni. Or chi non vede l' origine della caduta dell' Impero Romano in questo abbominevole e funesto imperversare de soldati? Guai a qualla nazione, il cui destino dimora nel matto e furibondo arbitrio della milizia!

An. di R.

Posato il turbamento, che nacque dalla sua morte. Massimino, accendi-

An. di R. 988
di Gristo
di Cristo
Alessandro, occupò l'Impero. Di

quest' uomo notabile si vuol fare speziale menzione. Nato di oscuro e povero pastore di Tracia, per alcun tempo pastore egli altresi, ma ad un' ora stessa assalitore coraggioso dei malandrini dei circostanti paesi. Venendo in lui cogli anni crescendo l' ambizione, passò dalla greggia a riplendere pel suo volore fra le legioni romane. Come tutti soverchiava nella forza, così a nessuno si lasciava vincere in disciplina. Otto piedi e mezzo di altezza; la forza si conveniva colla statura gigantesca della persona: i membri ciascuno bello verso di sè, e tutti rispondentisi in bella armonia e proporzione. Il braccialetto della sua donna portava nel pollice per anello. Un carro, che due buoi non avrian mosso, lo si trace dietro con una

mano. Sdentava un cavallo di solo un pugno ; e di un calcio stritolava una coscia. Anche il mangiare ed il bere era cosa da lui. Quaranta libbre di carne il giorno, e ventiquattro boocali di vino senza disordinare. Dotato di si atletiche forme non temeva nè pericolo, nè uomo nessuno. La prima volta che si desse a conoscere all' Imperatore Severo fu a' giuochi celebrati al nascergli che fece suo figlio Geta. Vinse al corso sedici atleti l' uno appo l' altro. Pareggiò correndo a picdi l'Imperatore a cavallo; ed allassatolo, entrò in gara con sette bravi soldati , che tutti ei vinse. Per queste sue prove maravigliose fu incorporato nella Guardia imperiale, di cui passo passo pervenne al grado di generale in capo. Anche così, ei mantenne la stessa esattezza nel suo servigio, non che la medesima semplicità e coraggio. Ma come si vide in trono, egli si mostro subito uno de' più crudeli e feroci re, che fossero giammai. Per essere egli lontanissimo dal prendere timore, godea di quello, ch' ei mettea nella gente. Avvegnachè fosse così crudele, non però era meno pronto in opera di militari imprese da lui guidate con intelletto degno di miglior principe. Vinse i Germani in molti fatti d' arme, saccheggiò, disertò, inondò di sangue le loro terre per la tratta di quattrocento miglia; e seco propose di suggettare tutte le nazioni settentrionali fino all'Oceano. Per crescere animo ed amore ne'soldati, aumentò loro la paga. In tutte operazioni militari egli uguagliava nel travaglio, e fatica l'ultimo dei soldati. Era a tutti esempio incomparabile di operosa assiduità d'invincibile coraggio. Nelle battaglie si spingera per tutto ov'era l'impeto e il sangue maggiore; combatteva egli stesso in persona, e tutto rovesciava, che gli si parasse davanti. Sendo stato allevato fra' barbari, non sospettava neppure che il grado d'Imperatore lo francasse dal dover combattere come soldato.

Il tanto sangue di cui Massimino si fece reo gli provocò l'esecrazione de' suoi sudditi, che più volte congiurarono contro di lui. Tutto indarno. Finalmente i suoi soldati rotti dalle fatiche, ed estenuati dalla fame, essendo informati, che da tutte parti nasceano rivoluzioni, fermarono seco medesimi di por fine alla vita del tiranno e al loro patire. Ma egli era sempre armato di punto, ed oltre a ciò la sua spaventevole gagliardia ritraeva chiunque dall' assalirlo. Se non che avendo anche le sue guardie preso parte alla congiura, gli si scagliarono addosso nella sua tenda mentre dormiva. al mezzo giorno, insieme col figlio, che partecipava dell' Impero, e senza verun contrasto li ebbero morti ambedue. Così dopo tre anni d'Impero morì quest' uomo straordinario l'anno sessantesimoquinto dell'età sua. La vita di lui mentre era locato in basso, e il rompere che fece in tante crudeltà come fu Imperatore, assai ci prova, esserci tali uomini, la cui bontà non si mantiene che mentre si trovano in po ero stato; e d'altra parte ci ha pure di tali, che Gold, St. Rom. Vol. I. 10

non escono in grandi virtu, se non quando

sien posti in grado sublime.

Il cadavere del tiranno fu dato mangiare ai cani, e agli uccelli rapaci. Pupieno e Balbino sottentrarono in questo mezzo a reggere l'impero senza contrasti; ma poco appresso, essendo nimistà fra loro due, la milizia del pretorio, mentre che le guardie imperiali stavano a vedere i giuochi capitolini, assalto gl'Imperatori nel loro palagio, e di la trascinatifi al campo, li trucidarono e gittarono lor corpi sulla pubblica via: funesto esempio di fellonia di soldatesca pronta sempre a farsi rea de' più neri delitti.

An. di R. Fra il ribollimento di questa sedizione, gli abbottinati si scontrarono di Cristo a caso tra via con Gordiano, nipote dell' ucciso in Affrica. Si misero

tosto a gridare: viva Gordiano imperatore. Non era anche uscito de' sedici anni. Parea, che le sue virtu dovessero adempire il difetto dell' esperienza. El vide tosto, essere necessario di ricongiungere i membri del governo partiti fra loro, e di trovar modo, come is rappattumassero co' cittadini. L' armata cominciò tosto a lagnarsi, com' era avveza; e Filippo, Arabo di nazione, e prefetto del pretorio soffiava celatamente nel froco. Qui ebbe principio il male, e che venne prestamente a peggiori termini. Filippo usurpò il comando imperatorio, che altri per peco non se ne avvide, e pareggiossi a Gordiano. Non prima si fu

sicurato sul trono, gli parve tempo di mandaread effetto il disegno meditato da lungo tempo. Fece uccidere Gordiano in età di ventidue anni, dopo sei di lodevolissimo regno.

Filippo per lo delitto della morte An. di R. del suo benefattore, si trovò solo sul di Cristo socio al suo regno il proprio figlio che

avea sei anni. A dovere assodarsi il potere nell' interno, fatta la pace coi Persiani, si condusse a Roma coll' armata, la quale poco stante ribello contro di lui , e diede l'Impero a Decio suo capitano. Un soldato della sua guardia gli tagliò netta la testa fra l'una e l'altra mascella. Regnò cinque anni circa, e morì il quarantesimo quinto anno di sua età.

Decio gli succedette. Parve , che

An. di R.il suo attuoso e saggio adoperare do-1002 vesse sostenere tuttavia l'Impero, di Cristo che minacciava ruina. Il Senato facea tanta stima del merito di lui, che in un decreto lo disse pari a Traiano.

Ei guardo intera la loro dignità a'Senatori, e si studiò a tutt' uomo di provvedere a' bisogni del popolo. Ma non era oggimai virtù, che valesse a mantenere vivo il gran corpo del moribondo Impero. Il perpetuo contendere, che faceano nell'interno i gentili co' cristiani, e i continuati assalti de' barbari lo aveano condotto a tale da non potersi trovare rimedio a' suoi mali. Decio fu ucciso in una imboscata tesagli da'nemici dopo due anni e mezzo di regno e in età di cinquanta.

Gallo, comechè traditore dell' ar-An. di R. mata, fu così astuto, che si fece nodi Cristo giti alle spade nemiche, a cui gli die-de egli medesimo a trucidare. Cominciò a regnare in età di quarantacinque anni, era di onorevol famiglia romana. Costui si fu il primo, che bruttò l'onore dell' Impero, essendosi rappaciato coi Goti, mediante un grosso tributo da pagar loro ogni anno, mentre era della sua dignità il rintuzzarli coll' armi. Le pubbliche calamità nol toccavano punto, anzi alla vista de' mali de' sudditi più si sprofondava ne' vizi e nelle abbominazioni. I Pagani furono permessi in tutta quanta l'estensione dell'Impero di perseguitare i Cristiani. Oltre a ciò una pestilenza spaventosissima s'era distesa sovra tutto l' Impero, e per più anni continuò a mietere a migliaia le vite degli uomini, e ci si parve la mano vendicatrice di Dio. Alla peste conseguitò la guerra civile fra Gallo ed Emiliano suo generale, il quale dopo una vittoria contro i Goti, fu dall' armata sollevato all' Impero. Gallo a questa nuova si riscosse; e s'avviò con una armata contro il rivale, che scontrò nella Misia, ove morì in battaglia insieme col figlio. Bene gli stette questa fine, essendo venuto pe suoi vizi in esecrazione di tutti. Era ne' quarantasetté, e ne avea regrato due e quattro mesi; nel qual tempo l'Impero cadde nel fondo d'ogni maggiore calamità.

An. di R. Emillano non fu voluto raffermare xoo6 di Cristo 253 generale Valeriano. Ei volca riforma-

re lo Stato; il suo coraggio e i suoi saggi divisamenti risvegliavano buone speranze; ma ogni rimedio a quest' ora venia troppo tardo. I Persiani guidati dal Re Sapore assaltaron la Siria; se ne impossessarono, e vi fecer prigione Valeriano medesimo mentre apprestavasi alla battaglia. Non è lingua ne penna, che potesse agguagliare i mali che dovette inghiottire questo male arrivato Imperatore. Dicono le memorie, che Sapore il facea far da predella per montare a cavallo, ed aspreggiava la durezza di sua prigionia, trafiggendolo di mot-teggi e d'insulti più che da barbaro. Solea dire era l'ottimo di tutti che gli potessero stare bene nel monumento da innalzare ad immortalare la sua vittoria. Bene sette anni durò in questo misero stato, a cui pose fine la morte. Il crudele Sapore lo fece scuoiar vivo vivo, fattigli prima cavare gli occhi.

An. di R. Alla presura di Valeriano su gridi Cristo in età di quarantun' anno. Ei si promise vendicatore della sciagura del

padre. Ma ben presto diede a conoscere, come gli era caro lo splendor della dignità, non già l'adempirne i doveri. Vinto Ingenuo, che gli contrastava l'Impero, depose ogni cura, e si diede ad anneghittire nella mollezza e nell'ozio. Qui si levarono contro di lui ben treata pretendenti, e a'guai miserevoli, che aveano condotto l'Impero per poco a niente, aggiunsero i mali della guerra civile, mirando ciascun de' trenta a dovere impadronirsi del trono. Questi sono generalmente conosciuti nella storia sotto il nome di Trenta tiranni. Comechè Gallieno da prima non ci ponesse mente ; tuttavia a poco a poco si risenti dal suo sonno, e mosse le armi all'assedio di Milano, ove s'era chiuso uno de' trenta tiranni. Ivi fu ucciso de un suo soldato partecipe della congiura di Marziano suo generale.

An. di R. Grande allegrezza si fu messa in tutti gli ordini dello Stato per la eledi Cristo zione all' impero di Flavio Claudio:
268 il Senato ed il popolo la confermaro-

po. In lui era saviezza e bravura. Ei fece la guerra a' Goti, che a quando a quando facevano scorrerie nelle provincie romane; a li vinse in parecchi combattimenti. Ma la peste il rapi a Sirmio nella Pannonia con grande compianto de sudditi: gravissima sciagura per l'Im-

pero romano.

An. di R. Pero con autorità la più ampla , che pero con autorità la più ampla , che di Cristo cessori. Questo operoso monarca ecoura , e circa cinquanta anni di età : huona parto della vita passata nel campo ; venuto su

per tutti i gradi della milizia; forza di corpo maravigliosa; invincibil coraggio; in una sola battaglia, se il vero si narra, uccise di sua mano quaranta nemici ; in vari fatti d'arme più di novecento. Attuoso oltre ogni credere, per valore senza pari; tanto che fu paragonato a Giulio Cesare; e nel vero avrebbe potuto essere, se come lui fosse stato dolce e clemente. Fra i soggettati da lui all'Impero si annovera la famosa Zenobia Regina di Palmira. Fece il conquisto de'suoi Stati; ne arse la capitale; lei trasse cattiva in trionfo. Longino , il critico, segretario di lei, di suo ordine fatto morire. A Zenobia diede poi tanto di terreno e di entrate, che quasi si vide tornata al suo primiero splendore. Ma la troppa severità di Aureliano fu cagione finalmente di sua ruina, Mnesteo suo primo segretario, minacciato da lui per qualche suo fallo, ordi una congiura, clie fu messa ad effetto mentre l'imperatore passava da Eraclea nella Tracia, incamminandosi verso a Bizanzio. Fu uccisso in età di scssant' anni dopo un regno di cinque.

An. di R. Alcun tempo di poi il Senato ebbe 1028 eletto Tacito, nomo di raro merito, di Cristo e non punto vago di siffatto onore, perchè in età di settantacinque anni.

275 Perche in eta di settantacinque anni.
Colla sua moderazione e dolcezza s'egli avesse avuto più lunga vita, avrebbe renduto felice l'Impero. Ma dopo sei mesi di regno,
mentre marciava contro i Persiani e gli Sciti,
che aveano occupato le provincie d'Oriente,

fin preso da una febbre, che in pochi giorni il tolse di vita. Sotto il suo regno fu assai ragguardevole l'autorità del Senato; e gli scrittori di que' tempi son larghi di encomi a quegli imperatori che misero in mano del Senato una parte del loro potere. Tacito ebbe cari i letterati, e debito onore rendette alle opere dello storico del suo nome, dalla cui famiglia vantava l'origine sua.

Morto Tacito, per voto dell'armata successe Probo, d'anni quaranta; di alti natali; cresciuto nel campo; notabile pel suo valore e regolato tenor di vita ; stato primo sovente ad iscagliarsi all'assalto; primo a lanciarsi nel campo nemico; combattuto assai delle volte in singolari certami ; salvata la vita a molti cittadini di conto. Fatto Imperatore non fu men grande, che fosse in più basso stato. Di que' tempi non era anno, che non recasse all' Impero qualche nuova calamità, qualche scorreria dei barbri, che tenean l'Impero in pericolo di universale sfacellamento. Probo per que' di era forse quel solo che potesse resistere a tanti assalti. Ma rimase ucciso in un movimento de' soldati al suo partire per la Grecia, dopo un regno di sei anni e quattro mesi, benedetto da tutto l'Impero.

An. di R. La scelta del nuovo imperatore ven-1035 ne a cadere sopra Caro prefetto del di Cristo pretorio. Credendosi crescer di auto-

at Cristo rità levò seco al trono i suoi due figli Carino e Numeriano , quegli noto pei suoi vizi , come questi per le suo virtà , e per co-

raggio. Morì poco dopo il suo avvenimento, incenerito da un fulmine nella sua tenda in una

con molti altri ch' erano con lui.

Numeriano il più giovane de' suoi due figli che accompagnava il padre contro a' Sarmati e contro a Persiani , non trovava consolazione della perdita di tanto padre. Tanto ne pianse a rivi di lagrime, che gli occhi suoi non potean sostenere la luce ; e si facea portare dietro l'armata in lettica ben chiusa. Questo parvead Apro suo suocero buona presa da dover divenire egli stesso Imperatore. Mando pertanto un sicario ad uccidere l'Imperatore nella lettica , e tenne celato questo tradimento, dicendo che l'Imperatore era vivo e sano; ma non potea più patire agli occhi punto di luce. Il puzzo del cadavero fece ben presto conoscere il tradimento. Ne andò il grido per tutta l'armata, e al tumultoche. se ne levò, Diocleziano, uno de' più periti ca-pitani dell' età sua, fu gridato Imperatore. Egli uccise Apro di sua mano, e per tal modo, secondo che narrano gli storici, s'avverò una predizione, che Diocleziano diverrebbe imperatore come avesse ucciso un Apro, cioè un cinghiale.

An. di R. Diocleziano, che traea suo nome 1037 di Cristo di Cristo quarant' anni allorchè fu assunto al-

284 l'impero, e tauta fortuna gli venia dal suo merito. Nella carriera della milizia avea mostrato sempre gran merito, valore e

hontà. A questo tempo sbucarono continuo dalle foreste del Settentrione nuvoli di barbari, che si gettavano di colpo sulle provincie dell'Impero. Manteneano sempre viva la guerra coi Romani, e non prima questi avevano ritirato l'armata, tosto ricomparivano; e si dileguavano di nuovo al tornare de Romani. Il gelido loro clima, il terreno sterile non lasciava modo da seguitarli. I loro paesi erano, tranne ad essi, inaccessibili a tutti. Gli Sciti, i Goti, i Sarmatr. gli Alani, i Carsi, i Quadi si scagliarono contro i Romani ad eserciti innumerabili. Parea traessero nuova forza e costanza dalle disfatte medesime. Dopo vinti i nemici in parecchie: giornate, nel più bello dei loro trionfi, Diocleziano e Massimiano ( altresì imperatore , per essere stato da Diocleziano chiamato a parte dell'impero ) fecero maravigliare il mondo , rinunziando entrambi la loro dignità, e passando a vivere privati. Cosi Diocleziano visse felicemente ancora qualche tempo. Mori, secondo alcuni, di veleno; secondo altri, di pazzia; non si sa ben di qual morte. Regno venti anni, molte cose operando col consiglio e colla spada, e mantenendosi in quella severità, che era richiesta a riformare i costumi de' tempi suoi.

An. di R. Costanzo Cloro, così soprannomi-1057 di Cristo per lo pallore del volto, e Galedi Cristo no e dal collega prima della loro ri-304 nunzia, furono accolti dal voto unanime di tutti gli ordini. Costanzo era buono, vigilante, virtuoso; Galerio prode uomo, ma cradele; brutale e rotto ne' vizi. Trovaudosi di natura cotanto opposta, vennero in deliberazione di dividere l'Impero appena ottenutolo. A Costanzo toccò l'Occidente, e mori in Bretagna, nominato per suo successore Costantino. Galerio venne a morte per malattia insolita, che i medici non conobbero.

An. di R. Gostantino, appresso chiamato il 1064 Grande, trovò assai competitori al di Cristo principio del suo regno, e d'infra questi Massenzio, mantenitore fero-

cissimo delle superstizioni del paganesimo, il quale allora era al governo di Roma. Movendo coll' armata contro il ribelle , dico no che Costantino prendesse la religione di Cristo per una vista miracolosa, che gli apparve tra via. Una sera, datosi a gravi pensieri solo sopra la caducità delle cose umane, e i pericoli a' quali andava incontro nella sua impresa; vinto dalla ferma credenza, che tutti i suoi sforzi sarebbero usciti indarno, ove l'aiuto del Cielo nol secondasse, veggendo il mondo diviso di opinioni in opera di religione, si volse a pregare Dio con animo ardente, acciò lo illuminasse, e lo mettesse nella via della verità. Ed ecco sul tramontare del sole gli apparve in cielo una colonna di luce, che si terminava a croce con questa iscrizione: Con questa insegna tu vin-cerai. A questa apparizione maravigliosa lo Imperatore e l'armata rimasero attoniti. Gli adoratori degli idoli, riscaldati dal cinguettare degli Aruspici, il voleano un pronostico di lugubri avvenimenti ; ma d'altra guisa ne giudicavano l' imperatore e i Cristiani, de quali era composto, per la più parte, l'esercito, Una visione sopravvenuta la notte appresso all'imperatore, accrebbe la sua fiducia. L'altro giorno fece fare uno stendardo, con sopra la croce; che gli era apparsa dal cielo, e con le parole promettenti vittoria; e comandò , gli fosse portata davanti in tutte le guerre, come presagio di vittoria, e testimonio sicuro della protezione celeste. Fattosi poscia ammaestrare nella dottrina dei Cristiani, fece pubblica professione di questa Santa credenza.

Così Costantino si fu conciliato l'animo della maggior parte dell'armata, ch'era Cristiana; onde studiando il passo entrò in Italia con novanta mila fanti e otto mila cavalli: presto fu vicino alle porte di Roma. La battaglia durò lunga pezza, e sanguinosissima; perocchè Massenzio era sostenuto da un' armata agguerrita, e forte di cento settanta mila fanti e diciotto mila cavalli: ma finalmente la cavalleria di Massenzio fu rotta; Costantino riportò piena vittoria: non indérno Cristo gli avea parlato dal ciélo: Massenzio, mentre negli amari passi di fuga passava il Tevere, peri fracassato da un ponte cadutogli addosso.

Costantino entrò in Roma trionfante, e rifiutò tutti gli onori, che gli si volean rendere per lo Senato, e pel popolo. Ei riferiva la sua vittoria al soccorso speciale del Cielo; e volle,

la croce apparitagli fosse posta alla diritta di tutte le sue statue con queste parole: Costan-tino ajutato da questa croce vittoriosa, liberò la città dalla tirannia, e restitui al Senato e al popolo romano sua pristina autorità. Anche pubblico un editto, che nessun misfattore fosse più per innanzi punito col supplizio della croce, fino allora stato in uso a gastigo degli schiavi rei di capitale delitto. Parecchi altri fece altresì a favor de' Cristiani; proibito il perseguitarli; richiamati in tutti i loro diritti; aperta loro la via alle dignità e posti i più intimi.

Rimase così le cose per alcun tempo, Costantino promovea, quanto poteva il più , la religione Cristiana e gli studi delle lettere, che per lungo disuso erano venute a niente, anzi al tutto dimenticate. Ma egli fu tolto a queste cure salutari, e chiamato al campo dalla necessità di abbattere la ribellione di Massimino governatore dell'Oriente, che vagheggiando il sovra-no potere conducea contro l'imperatore una grande armata. Licinio ando ad incontrarlo con forte oste. Dopo varie piccole e grosse scaramucce , vennero ad un gran fatto d'arme difinitivo, in cui Massimino vide spersa, anzi spenta la sua armata. I più de' suoi soldati tagliati a pezzi; gli altri arrendutisi al vincitore. Massimino si sottrasse alla strage, e tornò in campo ivi a qualche tempo con nuovo esercito a ritentare la fortuna dell'armi. La morte non gli diè tempo. Ei morì di bile, o come altri vogliono, di mania. I Cristiani, de' quali era capitale nemico, attribuirono la morte di lui a

vendetta di Dio. Per tal modo Costantino e Licinio tencano pacificamente l'Impero, che s' aveano diviso, e pareva che dovesse durare a lungo si bella pace. Ma ben presto i due imperatori furono alle mani fra loro. Gli scrittori pagani ne diedero la colpa a Costantino, i Cristiani a Licinio. Si venue alle mani presso Cibali nella Pannonia ; forte nerbo d' armati da ambe le parti, con pari ardore di nimistà e di coraggio. Costantino circondato da' Vescovi cristiani si apapparecchio alla battaglia con implorare l'aiuto del Cielo. Licinio altresì per li sacerdoti pagani supplico gli Dei del loro soccorso. Il combattere e l'ammazzare fu lungo ed ostinato; ma finalmente la vittoria arrise all' imperatore Cristiano. Si fece padrone del campo nemico, e strinse Licinio a dimandar tregua, che basto poco tempo. Scoppio nuova guerra, cui pose line una sangninosa battaglia. Licinio vi fu pienamente disfatto; Costantino l'incalzò fino a Nicodemia, ove lo ricevette a merce con giuramento di salvargli la vita, e di lasciarlo vivere privatamente. Ma il giuramento non ebbe effetto. Costantino lo fece morire, non si sa se per congiura che Licinio ordinasse contro di lui , o per quale altra cagione. Con lui fece dar morte eziandio a Marziano suo generale pure dianzi nominato imperatore.

Costantino trovatosi solo padrone dell'Impero diede mano ad estendere e rassodare il Cristianesimo sopra tai fondamenta, cho nessun nuovo rivolgimento non valesse a scommuoverlo. Ordino in tutte le provincie dell'Impero, ciascuno dovesse obbedire a' voleri de' Vescovi. Raguno un generale Concilio per isbarbicare le eresie, che cominciavano mettere radice nella Chiesa, e in ispezialità quella di Ario. Trecento e diciotto Vescovi ci intervennero, senza un gran numero di sacerdoti e di diaconi. L'imperatore medesimo diede lustro alla maestà del Concilio colla sua presenza. Ario vi fu condannato da Intti, salvo diciassette tocchi di arianismo. L'eresiarca co'suoi seguaci fu confinato in

lontana provincia.

Così per li provvedimenti di Costantino torno l'Impero a tranquillo stato. Ma se godea pace la repubblica, Costantino era turbato e combattuto in sua casa. Non è ben chiaro per gli storici da qual cagione egli fosse condotto a to-gliere la vita a Crispo suo figlio, e a Fausta sua moglie di secondo letto. Quello che sembra più verisimile, egli è, che Fausta, maravigliosa bellezza di donna, ma trasportata da avventata libidine, s'accendesse d'amore per Crispo suo figliastro, e facesse ogni opera invano di condurlo agli attenti suoi, non si tenendo nemmeno di manifestargli la sua passione ad aperte parole, ciò che torno a ruina d'amendue. Conciossiache il buon Crispo inorridito a sillatto invito, respingesse da se l'insidiose lusinghe ; pertanto Fausta montata in furore della ripulsa, lo accuso, per vendicarsi, al padre di lui come s'egli, non ella, avesse tentato il disonore di Costantino. Ei venne in tanta rabbia e quasi mania che senza volere udire veruna discolpa lo fece uccidere. L'innocenza di Crispo venne a galla, e Costantino non ne pote dubitare. Ei vendicò la sua morte colla morte della perfida moglie e dei complici tutti.

Tutto il bene che facesse Costantino all'Impero non contrappesa forse il danno, che gli recò trasportando la sedia imperiale a Bizanzio, che dal nome di lui fu appellata Costantinopoli. Quali si fossero le cagioni, che il fecero venire in questa deliberazione, o che fosse mal contento del popolo di Roma, o ch' ei scegliesse quella città per essere al centro dell'Impero, o finalmente che stimasse la sua presenza più necessaria in Oriente; comunque si fosse; l'esperienza dicde a vedere, da quanto lievi cagioni si lasciò vincere. L'Impero che da lunghissimi tempi davanti era venuto sempre scadendo, da questo tramutamento della capitale ebbe nuovo tracollo, che affretto sua caduta: siccome un fiore trasferito in clima non suo, viene a poco a poco languendo, sì che ne muore.

Costantino si pose in animo di fabbricare una città degna di esser capitale del mondo; e gli parve che la postura di Calcedonia nell' Asia minore fosse la più acconcia al suo disegno. Se non che un' aquila, secondo che vien raccontato, mentre stava misurando il piano, ruppe il filo, e se lo portò verso Bizanzio, città posta sull'altra riva del Bosforo; ond' egli deliberò

20

di formarci la sede dell'Impero. Non polea certo sceglier luogo migliore; perocchè la natura ci ha raccolto tutto il buono ed il bello possibile a trovarsi al mondo. Giace la città in un piano che mollemente cola giù verso il lido del mare:

An. di R. signoreggia lo stretto che raggiun-1034 ge il Mediterraneo al ponto Eusino; di Cristo terreno terunssumo, con la più dolce del mondo. Costantino ne terreno fertilissimo; temperie di cielo

accrebbe la bellezza di sontuosi cdifici ; la parti in quattordici sestieri ; vi fece un Campidoglio, un Anfiteatro, e Chiese, e pubblici monumenti a gran numero. Come la vide condotta al termine di magnificenza, ch'egli volea, la consacrò al Dio dei Martiri con grande solennità, e dopo due anni venne a dimorarvi colla sua corte. Questo cangiamento non portò per allora verun disordine nell'Impero. I Romani, comeche a mal'in cuore, vi si acconciarono, e per lo spazio di tre anni le cose camminarono co'loro piedi, finche i Goti veggendo sfornite di difesa le ripe del Danubio, rinnovarono le loro scorrerie, e devastarono il paese con un furore da non credere. Costantino fiacco loro l'ardire, e li strinse per forma, che ne fece perire fino a cento mila di fame e di freddo.

Gli si ascrive un altro gran fallo, oltre lo aver trasferita la sede dell'Impero; cioè di aver diviso l'Impero fra'suoi tre figli. Al più vecchio per nome Costantino diede a governare le Gallie e l'altro Occidente; a Costanzo l'Affrica e l'Ilmaggiori di quelle de Romani, e ciò non pertanto fu tale ora, che rimascro vinti; ma vin-

sero essi poscia alla loro tornata.

Costantino avea compiuto i sessanta anni e regnatone trenta, allorchè le forze gli cominciarono afficvolirsi ogni di più, e una lenta febbre sel venia consumando. Si condusse a Nicomedia, ove sentendosi giunto al suo termine, chiese il hattesimo, e mori poco dopo battezzato.

## CAPITOLO XXV.

Dalla morte di Costantino fino, al mancar

Da quest'ora si dileguo ognisperanza dimantenere l'Impero. Virtù umana non valea più avanti a reggere si vasta mole, che sfasciavasi da tutti i lati; nè un solo, per coraggioso che fosse; sarebbe bastato. A voler cercare ben addentro la natura dei principi di quel tempo, noi troverem da anteporre i vincitori ai vinti. I capitani de' Goti guidavano al conquisto di nazioni rotte da' vizi d' ogni maniera genti agguerrite, che entravano loro innanzi per valore e per virtù. Questi barbari da prima non

punto conosciuti da Roma; appresso divenuti più increscevoli, che pericolosi; da ultimo s'erano fatti più potenti e formidabili. Eran cresciuti a tal numero, che fu detto, la terra aver partorito una nuova schiatta d'uomini alla intera distruzione dell'Impero; e già stavano aspettando tempo di suidar da' loro deserti, e dalle nevi eterne e dai ghiacci passare a spiagge più temperate. Coraggio e sperienza era niente contro tali nemici. Se la vittoria cacciava un esercito di questa gente innumerabile esenza nome, un'altra nazione non meno oscura entrava tosto nel luogo suo. I più degli Imperatori, che dovcano combattere contro que' barbari, mancavano del valore e prudenza, che era richiesta ad esterminarli. Il soggiornare nell'Asia avea trasformato questi principi in molli Asiatici, i quali alla guisa dei monarchi d'Oriente, altro non sapevano che farsi adorare. Solo il molle vivere era loro in grado ; quasi mai lasciarsi vedere a' soldati ; procacciare con ogni studio i piaceri della vita neghittosa ed inerte; non volgere mai uno sguardo al governo della repubblica : questi erano i loro pensieri. Costanzo in un regno di trentotto anni nulla mai fece di bene per essere troppo debole e timoroso. Giuliano suo successore, che per la sua tornata al paganesimo si fece soprannomi nare l'Apostata ; era un monarca buono e valoroso, se si eccettui l'apostasia. Si governo da saggio, fu economo, cacciò i barbari da cinquanta città intorno al Reno; del solo suo nome fece tremare i barbari durante il suo regno,

che non varcò i due anni.

An. di R. Gioviniano e Valentiniano parevano nati a dover tuttavia sostenere il cadire Cristo dente Impero. Valentiniano in ispezialtà senti profondamente quanto fossione.

se necessario di tornare a novella vita gli antichi provvedimenti dello Stato. Segli antectecessori suoi avevano sfornito di presidi i confini dell'Impero per tenersi forti nell'interno; egli in quella vece mise tutta la vita in fortificare le sponde del Reno; in fare nuove leve; in fabbricare castella ben munite; in collocare armate, ov'eran più necessarie, e in fornirle di ogni sorte di provigioni. Ma un nuovo e non preveduto nemico, si levò contro l'Impero ad accelerarne la distruzione.

I paesi posti fra la palude Meotide, e il monte Caucaso e il mare Caspio erano tenuti da un popolo numerosissimo e tuttavia selvaggio, detto qui gli Unni, ivi gli Alani. Sebbene fertile il loro suolo, pure per antico uso eran dati alle ruberie e ai saccheggiamenti. Conciossiache stimassero cosa impossibile il valicare la palude Meotide, non sapevano quasi che Romani ci fossero, non che avessero animo di assaltarili. Si teneano adunque ne' loro confini posti loro dall'ignoranza, mentre le vicine nazioni predavano impunemente l' Impero romano. Stando al detto di alcuni storici, la belletta dale acque del Tanai a poco a poco s'alzò di sorte, che venne a formarsene una forte crosta

sulla superficie del Bosforo Cimerio, sopra la quale questi barberi si fecero via. Altri autori raccontano, che due giovani pastori Sciti seguitando una giovenca, che spaventata fuggiva, essendosi messa in uno stretto di mare, le tonessero dietro nuotando, e per questo modo si trovassero alla riva opposta quasi in un mondo nuovo ed isconosciuto. Al loro ritorno riferirono come erano amene e ricche le terre, che aveano veduto. Udito questo, un corpo innumerevole di Unni valicò lo stretto, e in uno affronto coi Goti, gli ebbero tosto fugati. Col terrore sulla fronte questi fuggono fino alle ripe del Danubio, ove pregano i Romani di accoglierli, ed allogarli ove loro piacesse. Furono ricevuti da Valente, e date loro alcune terre nella Tracia; ma senz' altro soccorso ai loro bisogni. Indegnati di questo trattamento, e stretti dall' indigenza si rivoltarono contro i loro benefattori, e in una sanguinosa battaglia presso Adrianopoli disfecero da quasi in tutto l' armata di Valente, e lui medesimo nccisero.

Così le armate Romane affievolite per tante perdite furono condotte presso che a niente. Del rifarle era nulla per la difficoltà delle leve; e però gl' imperatori furono necessitati di prendere al loro soldo de' barbari da porre a fronte ad altri pur barbari. Questo trovato forse fu buono ed utile in quel pauroso frangente: ma cessato il pericolo, i Romani si furono tosto accorti, che non era men duro lo sgombrare l'Impero de' nuovi collegati, che fosse già il

174 vincere i primieri nemici. Adunque l'Impero romano non venne a cadere per una subitanea peculiare invasione, si bene per replicati assalti che si rinnovavano da tutti i lati. Desolata da questi una provincia, questi altri barbari sopravvenivano a discacciarneli, e sforzarli di gittarsi in un'altra più lontana. I devastamenti cominciarono nella Tracia, seguitarono nella Misia,nella Pannonia; e queste disertate, i barbari distruggitori passarono nella Macedonia, nella Tessaglia, nella Grecia, e quinci si distesero, tutto guastando e struggendo, perfino al Norico. Così i confini dell'Impero vennero tanto restringendosi, che comprendeano la sola Italia.

An. di R. Teodosio valoroso e saggio imperatore sostenne l'impero, che non cadic Cristo Valente; ma com'egli fu morto, svani ogni speranza. L'Impero per rafeovani processi del pri processi del cristo valente su morto del cristo valente su morto del cristo valente su com'egli fu morto, svani ogni speranza. L'Impero per rafeovani processi solde me reconsegui del cristo forzarsi prese al soldo un grosso corpo di Goti sotto il comando di Alarico loro Re. Questo rimedio perícoloso tornò tosto in veleno. Alarico, principe chiaro nelle istorie pel suo valore, e animo risoluto ed impetuoso, vide isso-fatto quanto era poca la forza dell' Impero, e come Onorio ed Arcadio, successori di Teodosio non valcano a sostenerlo. D'altra parte sospinto da Cusino che avea l'occhio all' Impero, questo guerriero monarca ruppe la guerra alla potenza che lo aveva assoldato, e per qual-che anno combatte con vario esito: ma dalle sconfitte si rifacea prestamente di nuova milizia

mandatagli dalle native foreste. Da ultimo, valicate le Alpi, scese in Italia come torrente ad inondare suoi fertili piani. Da gran tempo in questa deliziosa regione s' eran cangiati gli animi de' suoi abitatori dati all' ozio, e all'amore de' piaceri, ch'ei suole ingenerare. Quelle ubertose campagne state già ricetto a gente guerriera nata a conquistare l'universo, s'erano tramutate in giardini di delizie che fecero di quella razza guerriera d'uomini, femmine voluttuose. Que' vigliacchi Italiani miravano spaventati un terribile nemico che cangiava in deserti le loro possessioni, mentrechè lo sventurato Onorio Îoro Imperatore rinserrato in Ravenna, e fermo di guardare intera sua dignità, ricusava di venire a verun trattato. Queste calamità cran doppiamente sentite da una città immensa, che ebbe in mano da tanti secoli la signoria dell' universo, e allora si trovava posta in assedio crudele da barbari ferocissimi; e quasi ciò fosse poco, peste e fame metteano il suggello alle sue sciagure. In questo stato di cose tanto funesto il Senato deputò un' ambasceria ad Alarico, che gli chiedesse la pace, o non volendo accordarla, consentisse almeno di combattere in aperta compagna. Il Re goto diede nelle risa a questa proposta, e disse, ch'era più lieve radere un prato ov'è l'erba felta, che dov'è rara; accennando con ciò alla facilità maggiore di vincere i Romani stipati nella città, che ordinati a battaglia in campagna. Venuti à trattare delle condizioni di

Pace, Alarico richiese tutte le ricchezze che possedeano, edi loro schiavi. Or che ci lascerete adunque, ripresero a dire gli ambasciatori? La vita, rispose brusco il feroce barbaro. Queste condizioni doveano ben tornare dolorose, agli abitanti di una città si famosa; ma la necessità li stringeva; sicchè ammassato un immenso tesoro di tasse pubbliche e di spoglie dei templi pagani, comperarono una pace assai vituperosa e fatale. Per questa via non fu altro, che differito l'eccidio di Roma, perocchè Alarico comprese troppo bene, che l'impossessarsene stava in sua mano quandunque gli fosse piaciuto. In fatti non guari dappoi torno coll'armata; vi pose

An. di R. Ed ecco questa vasta città, che per 1163 tanto tempo s' era arricchita delle di Cristo spoglie del mondo da lei conquista-

l'assedio, e la prese, non si sa bene per le storie, se di assalto, o di stratagemma.

410 to, e recatovi il terrore e la morte, finalmente ella stessa ebbe a provare alla sua volta il giuoco della fortuna, e tutti i mali, in cui potè gittarla un vincitore feroce e barbaro, e ch'ella aveva già fatto sostenere a tante nazioni. I soldati furon lasciati saccheggiare; porre tutto a soqquadro, distruggere, rovinare dovechessia, fuorchè nelle chiese dei Cristiani. Questi crudeli conquistatori fra tanto imperversare furibondo, tale rispetto mantennero verso la nostra santa Religione, che i cittadini di Roma tuttavia pagani, ricorsero a' fedeli, che loro accattassero compassione presso

que' barbari. Bene tre giorni continui duro questo orribile saccheggiamento, e non sarebbe possibile a dire, non che annoverare, quanti preziosi monumenti di arti e di scienze distrusse nel suo furore la barbarica avidità dell'ignorante soldato. Ciò non pertanto assai tracce rimasero della grandezza epotenza di cotesta città, per le quali potere sospettare, questa ruina, anzichè una tatale distruzione, essere stata una violenta tempesta, onde i nemici le piombarono

addosso per vendetta del Cielo.

Se i Goti vincitori nell' Occidente lasciarono sopravvivere Roma alla sua caduta, non è però che non avessero compreso troppo bene, ch'ella era già destinata preda al loro furore da farne a loro posta quando che fosse. Il giro amplissimo delle mura toglieva agli abitanti il potere guardarla, e la sua postura in mezzo in un vasto piano agevolava l'assalto de'nemici: d'altra parte, nessun soccorso poteva aspettarsi da fuori. I paesi erano si spopolati, che gl'Imperatori furono costretti di rinchiudersi in Ravenna, ove potean dimorare sicuri per la natura del luogo, ch'era inacessibile ad assalto nemico. Quanto lasciò salvo in Roma Alarico, divenne appresso preda di Genserico re de' Vandali. Quattordici giorni continuati l'impeto de' soldati, e la rabbia feroce portarono l'esterminio fino nel centro di quella maestosa città. Le case de' privati; gli edilici pubblici; donne, donzelle, vecchi, fanciulli, templi, sacerdoti, furono bersaglio della barbarica ferità.

Gorn. St. Rom. Vol. II.

Le altre città, e le provincie d'Italia non ne stavano meglio di Roma : un subisso di barbari avventatisi fin dagli ultimi confini dell' Europa, disserenti di abiti, di costumi e di usi, le avea inondati. Gl' Imperatori d'Occidente conservarono tuttavia per alcun tempo questo nome vano senza soggetto, perdutane ogni autorità. Onorio si vide spogliato di quasi tutti i dominii dell'Impero. I Goti occupavano la capitale; gli Unni padroneggiavano la Pannonia; gli Alani, gli Svevi, i Vandali teneano la Spagna; i Borgognoni signoreggiavano le Gallie, ove i Goti altresì in processo di tempo fermarono la loro dimora. Gli abitanti di Roma abbandonati da loro principi fecero deboli sforzi di ricovrare il sommo potere. L'Armorico e la Bretagna trovandosi posti in abbandono, si ressero da sè medesimi a proprie leggi. Così venne annienta-ta la Potenza romana: chi volle tuttavia prendere il titolo d'Imperatore, s'aperse da sè il trabocchello. Da ultimo il nome stesso di questa altissima dignità venne meno per la cessio-ne di Augustolo: ed Odoacre capitano degli Eruli si diede il titolo di Re di tutta l' Italia.

Questa fu la fine di quel grande Impero, le cui armi aveano conquistato l'universo, e i-cui sapienti gittatavi cotanta luce. L'Impero di Roma s' innalzò sul fondamento della temperanza, ed ebbe il crollo e sovvertimento da vizi. Lo assodò l'amore della patria ; lo condusse a nulla la troppa estensione, e l'essere divenu-to il nome di cittadino romano un titolo senza

significanza. Terminò cinquecento ventidue an-ni circa dopo la disfatta di Pompeo a Farsa-glia; cento quarantacinque anni dopo trasferi-ta la sede Imperiale a Costantinopoli, e quat-trocento settantasei anni dopo il nascimento di Cristo nostro Salvatore.

## FINE

.

# CRONOLOGIA

## DELLE EPOCHE E DEGLI UOMINI PIÙ CELEBRI DELLA STORIA ROMANA

|                                                         | G.C.  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nascita di Romolo e Remo                                | . 770 |
| Numitore ristabilito sul trono d' Alba.                 | . 754 |
| Fondazione di Roma,                                     | . 752 |
| Rapimento delle Sabine                                  | . 750 |
| Morte di Romolo, primo re di Roma.                      | . 716 |
| Dopo l'interregno d'un anno Numa Pompi                  | 1.0   |
| lio è eletto secondo re                                 | . 715 |
| Morte di Numa, cui successe Tullo Ostilio               | . 710 |
| terzo re.                                               |       |
| Morto Tullo Ostilio, Anco Marzio diviene i              | 692   |
| quarto re.                                              |       |
| Fondazione della città e porto d'Ostia.                 | 640   |
| Tarquinia Prisas - si Tarquinia il l'                   | 627   |
| Tarquinio Prisco, o sia Tarquinio il vecchio quinto re. |       |
|                                                         | 616   |
| Servio Tullio, sesto re, regna 44 anni.                 | 578   |
| Prima numerarione del popolo di Roma, e di              |       |
| stribuzione dei cittadini in varie classi.              | 566   |
| Tarquinio Superbo, settimo e ultimo re, è               | ŧ .   |
| discacciato da Roma, cui succedono i Con-               |       |
| soli Giunio Bruto e Collatino.                          | 509   |
| Guerra fra Porsena re dei Toscani e i Ro-               |       |
| mani. Eroismo di Orazio Coclite, Muzio                  |       |
| Scevola e Clelia.                                       | 508   |
| Larzio primo Dittatore                                  | 498   |
| Tribuni della plebe creati la prima volta               | 493   |
| Coriolano esiliato da Roma si rifugge presso            | 730   |
| i Volsci.                                               | Agr   |

| I Volsci capitanati da Coriolano e Tullo Azio  |       |
|------------------------------------------------|-------|
| vengono alle mura di Roma                      | 489   |
| La madre, la moglie e i figli di Coriolano     | 4.5   |
| lo commovono: lascia libera Roma, c po-        |       |
| co dopo è ucciso.                              | 488   |
| Cassio fa pubblicare la legge agraria : dopo   |       |
| un anno è precipitato dalla Rupe Tarpea.       | 486   |
| Guerra degli Equi contro i Romani sotto il     |       |
| comando di Quinzio Cincinnato.                 | 458   |
| Si spediscono tre deputati in Grecia a rac-    | -4-   |
| cogliere leggi per la formazione di un Co-     |       |
| dice.                                          | 454   |
| Dopo il loro ritorno si crea il magistrato dei | 404   |
| Decemviri.                                     | 45 E  |
| Abusi del loro potere, e specialmente di Ap-   | 7     |
| pio Claudio contro Virginia: loro aboli-       | 7     |
| zione.                                         | 449   |
| Tribuni militari rivestiti di potestà conso-   | 773   |
| Tribuni militari rivesini di potesta conso     | 445   |
| lare.                                          | 443   |
| Creazione dei censori, e loro attribuzioni.    | 44.   |
| Carestia eccessiva in Roma: uccisione di Me-   | 440   |
| lio.                                           | 440   |
| Ribellione dei Fidenati, e uccisione dei de-   | 438   |
| putati romani:                                 | 437.  |
| Mamerco Emilio creato Dittatore.               | 425   |
| Furio Cammillo vince i Fidenati e i Veienti.   | 4-0   |
| La città di Falisco si arrende, in riguardo    | 394   |
| di azione eroica praticata da Cammillo         | 394   |
| I Galli guidati da Brenno loro capo si impa-   |       |
| droniscono di Roma: assediano il Campi-        | 390   |
| doglio: Cammillo li pone in fuga.              | . 390 |
| Curzio si getta nella voragine apertasi in     | 362   |
| Roma.                                          | 002   |
| Guerra contro i Latini: loro disfatta: Man-    | 340   |
| lio condanna a morte il proprio uguo           | 320   |
| Papirio Cursore vince i Sannili.               | 920   |

sfatta dei primi. . . .

I Cartaginesi assediano Sagunto. I Romani domandano che sia loro consegnato Anni-

| 104                                                |
|----------------------------------------------------|
| A.G.C                                              |
| bale : principio della seconda guerra Pu-<br>nica. |
| Annibale generale dei Cartaginesi scende in        |
| Italia: battaglia della Trebbia ar                 |
| Altra disfatta de' Romani a Canne s :              |
| Marcello riporta vittoria sopra Annibale 20        |
| Scipione si porta in Affrica, e fa grandi con-     |
| quiste 20/                                         |
| Annibale è richiamato in Affrica per darle         |
| soccorso                                           |
| È disfatto da Scipione, che accorda pace ai        |
| Cartaginesi 20:                                    |
| I Romani dichiarano guerra a Filippo re di         |
| Macedonia                                          |
| La Grecia è rimessa in libertà 190                 |
| Annibale, temendo dei Romani nell'Affrica,         |
| prende rifugio presso Antioco 19                   |
| I Romani intimano guerra ad Antioco 19:            |
| Scipione da la sconfitta ad Antioco: questi        |
| invia deputati a Roma a domandare la pa-           |
| ce: condizioni di essa 199                         |
| Morte di Annibale                                  |
| I Romani riaccendeno guerra contre i Mace-         |
| doni comandati da Perseo 171                       |
| Terza guerra punica : assedie di Cartagine         |
| posto da Scipione                                  |
| Distruzione totale di Cartagine 146                |
| Il Senato romano dihiara la guerra a Giu-          |
| gurta re di Numidia.                               |
| Giugurta è disfatto da Metello, e messo in         |
| fuga.                                              |
| Mario costringe più volte Giugurta a fuggi-        |
| re: Bocco lo dà in mano di Mario 107               |
| Teutoni e Cimbri disfatti da Mario nella Pro-      |
|                                                    |
| Guerra contro Mitridate re del Ponto 88            |

|                                                 | 199   |
|-------------------------------------------------|-------|
| 4.0                                             | G.C.  |
| Cinna discacciato da Roma: Mario e Cinna        | 1.,   |
| l' assediano : vi entra Mario e si vondica.     | 87    |
| Morte naturale di Mario.                        | 86    |
| Cinna e Carbone si uniscono per far guerra      | .00   |
| a Silla : egli, fatta pace con Mitridate, si    |       |
| porta verso Roma.                               | 0.    |
| Dono veri successi ni anto tai f                | 84    |
| Dopo varii successi vi entra trionfante e si    | -     |
| fa Dittatore perpetuo.  Morte di Silla.         | 82    |
|                                                 | 78    |
| Lepido muove guerra alla patria: vinto da       | 14    |
| Catulo si ritira in Sardegna.                   | 77    |
| Sertorio e Perpenna combattono contro Me-       | 34-3  |
| tello e Pompeo . che a messa in fince           | 76    |
| Perpenna ordisce trame contro Sertorio, lo fa   | 1.    |
| uccidere e gli succede nel comando : Pom-       | 31.   |
| peo gli va contro, lo vince e ricupera le       | ٠ قر٠ |
| Spagne.                                         | 73    |
| Pompeo disfà Mitridate, da termine a questa     |       |
| nuova guerra e torna a Roma coll'opore          | 2.2   |
| del trionfo : congiura di Catilina.             | 66    |
| L' armata di Catilina è geonfitta da Petrojo    | UU    |
| Catilina muore in battaglia.                    | 62    |
| Giulio Cesare torna dalle Spagne a Roma         | Oat   |
| si collega con Pompeo e con Crasso, e si        | ٠.    |
| forma il primo Triumvirato.                     |       |
| Il Senato assegna a Cesare il governo delle     | 60    |
| Gallie.                                         |       |
|                                                 | 59    |
| Crasso ottiene Il govorno della Siria, Pom-     |       |
| peo delle Spagne : è prorogato a Cesare         |       |
| queito delle Gallie.                            | 55    |
| La Gran-Bretagna è sottomessa da Cesare :       |       |
| forma la pace, e si riconduce sul conti-        |       |
| neute.                                          | 54    |
| ba Gallia si ribella a Cesare: egli vi si porta | . 4   |
| e sa soutopone all obbedrangs : intega della    | 4.1   |
| pratiche del Senato, per deporto dal coman-     |       |
|                                                 |       |

| A.G                                                                                                                               | . C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| do delle Gallie, attraversa le Alpi e si fer-                                                                                     |      |
| ma a Rawonna                                                                                                                      | 50   |
| Principio della guerra civile fra Pompeo e                                                                                        |      |
| Cesare : questo s' impadronisce di Rimini ,                                                                                       | 1    |
| Principio della guerra civile fra Pompeo e<br>Cesare: questo s'impadronisce di Rimini,<br>passa il Rubicone, si porta a Roma ed è |      |
| creato Dittatore e Console                                                                                                        | 49   |
| Dopo varie vicende di guerra fra Cesare e                                                                                         |      |
| Pompeo, questi è disfatto nelle campagne                                                                                          |      |
| di Farsaglia : si ricovra in Egitto presso                                                                                        |      |
| Tolomeo, è ucciso per ordine di lui, e re-                                                                                        |      |
| cisagli la testa, vien presentata a Cesare.                                                                                       | 48   |
| Essendo Cesare in Egitto, ne accorda a Cleo-                                                                                      |      |
| patra il regno : parte e s' incammina con-                                                                                        |      |
| tro Farnace re del Bosforo, e lo vince:                                                                                           | 1    |
| torna a Roma, dove è fatto nuovamente                                                                                             | 47   |
| Console.<br>Si porta in Affrica a disperdere i Pompeiani                                                                          | 41   |
| raccoltisi sotto Scipione, Catone e Giuba                                                                                         |      |
| re della Mauritania, e disperde le loro ar-                                                                                       |      |
| mate: così finisce la guerra d'Affrica: Ce-                                                                                       |      |
| sare ritorna a Roma e riceve gli onori del                                                                                        |      |
| Prionto                                                                                                                           | 46   |
| Fa guerra nelle Spagne ai figli di Pompeo .                                                                                       | 4000 |
| e gli sconfigge interamente : ritorna a Ro-                                                                                       |      |
| ma.                                                                                                                               | 46   |
| Riedifica Cartagine e Corinto : decadenza del-                                                                                    |      |
| la libertà romana: motivi della congiura                                                                                          | 11.  |
| contro Cesare : egli è ucciso in Senato                                                                                           | 44   |
| Antonio, Lepido e Ottavio Cesare nipote del-                                                                                      |      |
| l'ucciso si collegano e formano il secondo                                                                                        | 12   |
| Triumvirato : sue conseguenze                                                                                                     | 1 43 |
| Ottavio Ces. ed Antonio fan guerra contro Cas-                                                                                    |      |
| sio e Bruto: questi succumbenti e impotenti                                                                                       | la.  |
| a sostenere la libertà si uccidono                                                                                                | 42   |
| Battaglia d' Asio in Epiro data da Augusto                                                                                        |      |

| 1                                                                                             | 87 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.G.                                                                                          | C. |
| in Egitto                                                                                     | 31 |
| Cesare s' impossessa di Pelusio. Antonio e                                                    | 30 |
| Ritorno di Cesare in Italia: si conferma nel<br>grado d'imperatore.                           | 28 |
| Prende il nome di Augusto, che è il suo pro-<br>prio nella storia, e che passò anche nei suoi |    |
| successori. A. di                                                                             | 27 |
| Morto Augusto, gli succede Tiberio suo fi-                                                    |    |
| glio.<br>Sconfitta data da Germanico agli Alemanni:                                           | 10 |
| di lui trionfo                                                                                | 17 |
| Pisone: passa nella Siria, e muore.                                                           | 19 |
| Seiano aspira all' impero : sue scelleraggini :                                               | -  |
| il Senato lo condanna a morte.  Pilato informa Tiberio della crocifissione di                 | 31 |
| G. C. e degli eventi, che l'accompagna-                                                       |    |
| rono.                                                                                         | 35 |
| Morte di Tiberio, a cui succede Caligola                                                      | 37 |
| Cherea ed altri congiurati lo uccidono                                                        | 41 |
| Claudio zio dell' ucciso è fatto imperatore<br>Ritorno di Claudio dalla Gran-Bretagna, e      | 42 |
| suo trionfo.                                                                                  | 44 |
| Condanna a morte Messalina sua moglie in-                                                     |    |
| sieme coll'adultero Gaio Silio                                                                | 48 |
| Morte di Claudio procuratagli dalla seconda<br>moglie Agrippina.                              | 54 |
| Domizio Nerone figlio di Agrippina succede                                                    |    |
| all' impero.                                                                                  | 55 |
| Sue scelleratezze: ripudia Ottavia, sposa Pop-<br>pea, che poi manda in esilio e quindi a     | 1  |
| morte.                                                                                        | 62 |
| Fa incendiare Roma, e ne incolpa i Cristiani.                                                 | 64 |
| Morte di Caio Petronio.                                                                       | 66 |

gli superano e penetrano nell' Armenia e

162

nella Media.

|                                                                                    | 109 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Onori del trionfo per questa vittoria                                              | 166 |
| Lucio Vero muore di apoplessia : guerra con-                                       |     |
| tro i Marcomanni                                                                   | 169 |
| La preghiera di una legione di Cristiani ot-                                       |     |
| tiene la pioggia a conforto dell'armata ro-                                        |     |
| mana, che languiva di sete                                                         | 174 |
| Morte di Marco Aurelio: Commodo suo figlio                                         |     |
| gli succede                                                                        | 180 |
| Dopo un corso di vita dissoluta ed infame,                                         |     |
| è ucciso nel bagno. Elvio Pertinace è di-                                          |     |
| chiarato imperatore, e dopo due mesi di                                            |     |
| regno è ucciso dai suoi stessi soldati.                                            | 192 |
| Didio Giuliano guadagna le milizie con do-                                         |     |
| nativi, e giunge a possedere l'impero                                              | 193 |
| Vien dimesso dal Senato: è proclamato im-                                          |     |
| peratore Lucio Settimio Severo.                                                    | SOI |
| Muraglia da lui fabbricata in Inghilterra,                                         | -   |
| che poneva al sicuro il paese posseduto dai                                        |     |
| Romani.                                                                            | 209 |
| Muore a Yorck: Caracalla e Geta suoi figli                                         |     |
| gli succedono: quegli uccide il fratello                                           | 211 |
| Caracalla è ucciso da Marziale Centurione:                                         |     |
| Macrino è nominato al trono: è ucciso in                                           |     |
| Calcedonia insieme col figlio Diadumeno:                                           | -   |
| Eliogabalo è fatto imperatore                                                      | 218 |
| E ucciso in un tumulto militare, e gettato                                         |     |
| nel Tevere: gli succede Alessandro Seve-                                           |     |
| ro, che permette ai Cristiani l'esercizio                                          |     |
| della loro religione.                                                              | 222 |
| Guerra contro i Persiani: Alessandro vince                                         | -91 |
| Artaserse loro re, e ritorna a Roma<br>Dopo avere sconfitti i barbari della Germa- | 234 |
| Dopo avere sconhiti i barbari della Germa-                                         |     |
| nia, passa nelle Gallie, dove da alcuni                                            |     |
| suoi soldati è ucciso : gran decadenza del-                                        | 235 |
| l'impero romano: Massimino vi succede.                                             | 700 |
| E ucciso nella sua tenda insieme col figlio:                                       |     |
| GOLD. St. Rom. Fol. II. 12                                                         |     |

| 190                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Balbino e Pupieno subentrano al regime                                                  |       |
| dell' impero                                                                            | 237   |
| Sono uccisi dai soldati: Gordiano con suffra-                                           |       |
| gio universale è fatto imperatore                                                       | 238   |
| Filippo prefeito del pretorio cospira contro                                            |       |
| di lui, lo fa uccidere: così si apre la via                                             |       |
| al trono, ma da un soldato è ucciso: De-                                                |       |
| cio gli succede.                                                                        | 249   |
| Morte di Decio: Gallo è nominato impera-                                                |       |
| tore.                                                                                   | 251   |
| Una pestilenza fa strage nell' impero : guer-                                           |       |
| ra civile fra Gallo e Emiliano: Gallo è uc-<br>ciso in battaglia: Valeriano è acclamato |       |
| imperatore                                                                              | 254   |
| Passa nella Bitinia, è preso da Sapore re dei                                           | 234   |
| Persiani, ed è ucciso: Gallieno suo figlio                                              |       |
| 1'                                                                                      | 260   |
| E ucciso da un suo soldato presso Milano:                                               | . 200 |
| Flavio Claudio è fatto imperatore; guerra                                               | /     |
| contro i Goti.                                                                          | 268   |
| Morte di Claudio: Aureliano ascende al trono.                                           | 270   |
| Sua vittoria sopra Zenobia regina di Palmira.                                           | 273   |
| È assassinato e messo a morte: il senato e-                                             | •     |
| legge all'impero Tacito, che dopo sei me-                                               |       |
| si di regno muore.                                                                      | 275   |
| Probo succeduto a Tacito, esercita un lode-                                             | -     |
| vole governo; ma sollevatesi le milizie per                                             | _     |
| l' eccesso del rigore militare, lo uccidono.                                            | 282   |
| Caro gode per breve tempo il trono: è in-                                               |       |
| cenerito da un fulmine: Apro fa uccidere                                                |       |
| Numeriano: Diocleziano è fatto imperato-                                                | ٠.    |
| re, e uccide Apro di propria mano.                                                      | 284   |
| Diocleziano e Massimiano chiamato a parte                                               |       |
| del trono, vi rinunziano spontaneamento                                                 |       |
| per vivere privati: nominano in successori                                              | 9-1   |
| Costanzo, Cloro e Galerio                                                               | 304   |

|                                                 | 191 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Questi si divisero l'impero: Costanzo muore     | •   |
| in Bretagna: nomina in successore Costan-       |     |
| tino.                                           | 306 |
|                                                 | 300 |
| Apparizione prodigiosa della Croce a Costan-    |     |
| tino.                                           | 311 |
| Costantino fa guerra a Massenzio, il quale      |     |
| dopo la disfatta, passando il Tevere, è schiac- |     |
| ciato da un ponte cadutogli addosso             | 312 |
| Si fanno leggi a favore dei Cristiani           | 319 |
| Costantino adorna la città di Bizanzio, vi      | 0.9 |
| Costantino adorna la citta di bizanzio, vi      |     |
| fonda la sede dell' Impero, e dal suo nome      | 22  |
| è detta Costantinopoli.                         | 33o |
| Battaglia decisiva fra Licinio e Costantino,    |     |
| che rimane vittorioso                           | 334 |
| Morte di Costantino: gli succedono i figli      | 1   |
| Costantino , Costante e Costanzo: gran de-      |     |
| cadenza dell' Impero romano.                    | 337 |
| Invasioni dei Barbari.                          | 364 |
|                                                 | 204 |
| L'impero è ristretto alla sola Italia: Teodo-   |     |
| sio ne avrebbe ricuperate le perdite : la mor-  | _   |
| te di lui fa svanire le speranze                | 379 |
| Alarico re dei Goti prende Roma, che è sac-     |     |
| cheggiata per tre giorni : altra invasione      |     |
| dei Vandali                                     | 410 |
| Caduta totale dell' Impero romano               | 476 |
|                                                 |     |

FINE DEL TOMO SECONDO.



•,

### INDICE

### DEL TOMO SECONDO

#### CAPITOLO XXI.

Dalla caduta della Repubblica fino al regno di Augusto, primo imperatore di Roma. pag.

Cesare va in Egitto - Parteggia per Cleopatra - Cleopatra trova modo di condursi a lui - Cesare n'è sedotto, e si abbandona al piacere - Antonio governa in Roma per lui - Cesare giunge a Roma - Morte di Catone - Cesare passa in Ispagna - Soggioga l'inimico - Credesi che egli ambisca al titolo di re - Congiura contro di lui - E assassinato nel Senato - Antonio fomenta le passioni del popolo - Antonio, Ottavio e Lepido formano un sccondo Triumvirato - Bruto e Cassio lasciano Roma e vanno in Grecia - Levano un' armata — Loro spedizione contro i Lici e i Rodi — S'incontrano a Sardi — Battaglia di Filippi - I Triumviri agiscono da sovrani - Rovina della Repubblica - Antonio va in Asia - Cleopatra lo segue - Antonio n' è sedotto e la segue in Egitto - Si oppone ad Ottavio - Battaglia navale presso Azio - Cleopatra si ritira da Antonio - Morte di Antonio - Morte di Cleopatra.

Dal principio dell' Impero d'Augusto fino alla morte di Domiziano, ultimo de' dodici Cesari.

Augusto Signore dell' impero Romano - Sua moglie Livia - Sua figlia Giulia - Sua morte - Tiberio assume il governo - Successi e morte di Germanico - Crocifissione di Cristo - Sejano -- Caligola succede nell' impero - Sua superbia - Assume gli onori divini - Sua prodigalità, suoi vizi, e sue crudeltà - E assassinato-Claudio va nella Bretagna - Carattaco e i Bretoni sono sconfitti - Carattaco è condotto a Roma - Claudio gli perdona - Messalina e Agrippina mogli di Claudio - Quest'ultima lo avvelena - Nerone uccide sua madre. Sue crudeltà-Congiura di Pisone contro Nerone - Morte di Seneca - Morte di Lucano - di Petronio-di Nerone - Galba è dichiarato imperatore - È decapitato -Ottone è ucciso — Stravizzi di Vitellio — È posto a morte — Vespasiano muove guerra ai Giudei - Tito assedia Gerusalemme-Sue virtù--Agricola passa nella Bretagna - Carattere di Domiziano - E detestato per le sue crudeltà - È ucciso.

#### CAPITOLO XXIII.

I cinque buoni Imperatori...

Nerva: sua generosità e dolcezza — Traiano — Sua attività: sua moderazione: perseguita i cristiani — Adriano: devastazioni settentrionali — Adriano riforma gli

abusi - Muore - Tito Antonino-Marco Aurelio e Lucio Vero.

#### CAPITOLO XXIV.

Da Commodo fino al trasferire dell' Impero per Costantino da Roma a Costantinopoli. Commodo - Infamie del suo regno-E segretamente strangolato - Pertinace: monarca giusto e sapiente — È detronizzato — Ucciso da un soldato — Elezione di Didio - È ucciso nel suo palazzo - Severo: suo amore per le conquiste - Confida il governo domestico a Plauziano, il quale medita di assassinarlo, ma è ucciso da suo figlio-Caracalla uccide suo fratello Geta -Sanguinoso suo regno - Massimo - Eliogabalo: effeminato e stravagante - Gettato nel Tevere - Alessandro - Massimino: uomo straordinario: di statura gigantesca; di forza considerabilissima; mostro di crudeltà ; è ucciso nel sonno - Pupieno e Balbino - Gordiano è ucciso per ordine di Filippo - Filippo è riconosciuto imperatore - Gallo - Persecuzione dei Cristiani - Valeriano è crudele: scorticato vivo - Gallieno: ucciso da'suoi soldati-Flavio Claudio - Aureliano: soggioga Zenobia - Tacito : regna sei mesi - Probo: valoroso: è ucciso da' suoi soldati - Caro: vizioso; ucciso da un fulmine -- Numeriano : assassinato -- Diocleziano -- Le orde settentrionali invadono l'Impero romano -Costanzo Cloro -- Galerio -- Costantino il grande - Si converte alla cristianità - Entra in Italia ed è vittorioso - Dissensioni

196
tra Costantino e Licinio -- Mette a morte
Fausta sua moglie e Crispo suo figlio-Trasferisce la sede dell'Impero da Roma a Costantinovoli.

#### CAPITOLO XXV.

Dalla morte di Costantino fino al mancare dell'Impero. I Goti divengono formidabili — Gli Unni

mettono in fuga i Goti — L'impero cade sotto l'urto di ripetuti attacchi.

Cronologia delle epoche e degli uomini più celebri della storia Romana.

FINE DELL' INDICE DEL SECONDO VOLUME.

# TAVOLA

D'INTERROGAZIONI DA FARSI AGLI SCOLARI DAI MAESTRI.

## TOMO PRIMO. - EPOCA PRIMA

## I RE

| CAP. | I. Qual è la prima epoca della Storia                       |          |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
|      | romana? D'onde i Romani ebbero                              |          |
|      | la loro origine? pag.                                       | 1        |
|      | Chi fu Enea; e come venne nel Lazio?                        | ivi      |
|      | Chi furono Amulio e Numitore?                               | 2        |
|      | Come nacque Romolo e Remo, e che                            |          |
|      | avvenne di essi appena nati?                                | ivi      |
|      | Come furono salvati ed educati, e a qual                    |          |
|      | mestiere furono addetti?                                    | 3        |
|      | Come Amulio mori, e come Numitore riebbe sua corona?        | 5        |
|      | Chi fondò la città di Roma, e chi ne<br>fu il primo Re?     | 6        |
|      | In qual modo fu popolata la prima vol-<br>ta la città ?     | ivi      |
| CAP. | II. Quali insegne di sovrano potere as-<br>sunse Romolo?    | 7<br>ivi |
|      | Come fu composto il Senato?                                 | ivi      |
|      | Qual parte aveano i plebei nel reggi-<br>mento dello Stato? | 8        |

| 7198                                                                             | ,    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Qual religione stabili Romolo?                                                   | ivi  |
| Quali leggi pubblico Romolo in riguar-                                           |      |
| do alle donne ed alla patria potestà?                                            | ivi  |
| Come distribui Romolo il popolo romano?                                          | ivi  |
| Quali maestrati pose in ciascuna curia?                                          | 9    |
| Raccontate il ratto delle Sabine, e ciò                                          |      |
| che ne seguitò?                                                                  | ivi  |
| Qual consiglio adoperò Romolo coi vin-                                           |      |
| ti Ceninesi e Crustumini?                                                        | 10   |
| Dite dalla guerra coi Sabini, e come                                             |      |
| ebbe termine.                                                                    | ivi  |
| Come mori Romolo?                                                                | 12   |
| CAP. III. Che fecero i Senatori alla morte di                                    |      |
| Romolo?                                                                          | 13   |
| Come fu governata Roma nell'interre-                                             |      |
| gno?                                                                             | ivi  |
| Chi fu Numa Pompilio ? In qual modo                                              |      |
| governò la Città?                                                                | ivi  |
| CAP. IV. Chi succedette a Numa Pompilio nel trono di Roma?                       |      |
|                                                                                  | 15   |
| Qual fu l'indole di Tullo?                                                       | ivi  |
| Raccontate la pugna tra gli Orazi e                                              |      |
| Qual fu la fine di Tullo Ostilio?                                                | 16   |
| CAP. V Come regre Area Marris areassan                                           | 18   |
| CAP. V. Come regno Anco Marzio successore<br>di Tullo?                           |      |
| CAR VI Qual' à l'avigina di Tavaninia 9                                          | ivi  |
| CAP. VI. Qual' è l'origine di Tarquinio?<br>Con quali pratiche venne al trono di | 19   |
| Roma?                                                                            |      |
| Quali guerre combatte Tarquinio Pri-                                             | 20 . |
| Sco ?                                                                            | 21   |
| In qual modo vennero in credito gli Au-                                          | 21   |
| guri ?                                                                           | ivi  |
| Come morì Tarquinio ?                                                            | 22   |
| CAP. VII. Che fece la sua vedova dopo la                                         |      |
| morte di lui?                                                                    | 23   |
|                                                                                  |      |

| Come regno Servio Tullio?                   | 24  |
|---------------------------------------------|-----|
| Quali leggi pubblico Servio Tullio?         | 25  |
| Che s' intende sotto il nome lustrum?       | 172 |
| Che avvenne delle due figliuole di Ser-     |     |
| vio Tullio ?                                | ivi |
| Raccontate la tragica morte di Servio       | 27  |
| Ar. VIII. Qual fu il principio del regno di | -,  |
| Tarquinio il Superbo?                       | ivi |
| Con quale astuzia Sesto figlio di Tar-      |     |
| quinio sottomise i Sabini?                  | 28  |
| Qual' e l'origine de' libri Sibillini , e   |     |
| qual uso ne fu fatto a Roma?                | 29  |
| Raccontate il delitto di Sesto contro       | ~   |
| Lucrezia.                                   | 31  |
| Come fuscacciato Tarquinio da Roma?         | 34  |
| EDOGA CEGONDA                               |     |
| EPOCA SECONDA                               |     |
|                                             |     |
|                                             | 12  |
| LA REPUBBLICA                               |     |
| •                                           |     |
| AP. IX. D'onde incomincia e dove finisce    |     |
| la seconda epoca della Storia Romana?       | 34  |
| Quali Magistrati succedettero ai Re?        | 202 |
| Qual fu la loro potestà? Chi furono i       |     |
| primi consoli?                              | ivi |
| Qual fu la cospirazione a favore di Tar-    |     |
| quinio, e qual termine ebbe?                | 85  |
| Qual fu la prima guerra che ebbero i        | 20  |
| consoli?                                    | 36  |
| Che avvenne in questa guerra, e qual        | 2-  |
| fu la sorte della prima battaglia?          | 37  |
|                                             |     |

CAP.

| Qual fu la seconda guerra mossa da Tar-                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| quinio contro i Romani?                                                 | ivi        |
| Che accadde in questo assedio in per-                                   |            |
| sona di Orazio Coclite?                                                 | 38         |
| Narrate il fatto di Muzio Scevola.                                      | ivi        |
| Quali prove di valore diede Clelia?                                     | 39         |
| Come ebbe fine l'assedio di Porsena?                                    | 122        |
| Per qual fine si creò il Dittatore ? Qual                               |            |
| potere avea questo Magistrato? Chi                                      |            |
| ebbe il primo questa carica?                                            | 40         |
| X. Che cosa operò il primo Dittatore?                                   | <b>4</b> 1 |
| Qual consiglio prese il popol malcon-                                   | •          |
| tento per isgravarsi dalle oppressioni                                  |            |
| de' nobili ?                                                            | ivi        |
| In qual modo Menenio Agrippa ristabi-                                   |            |
| li la tranquillità?                                                     | 42         |
| Qual èl'origine de'Tribuni della plebe?                                 | 43         |
| Qual fu il numero e 'l potere dei Tri-                                  |            |
| buni della plebe?                                                       | 44         |
| XI. Raccontate l'istoria di Marzio Corio-                               |            |
| lano.                                                                   | 45         |
| Qual fu la cagione perchè si accese<br>guerra tra i Volsci ed i Romani? |            |
| guerra tra i Volsci ed i Romani?                                        | 46         |
| Raccontate come Roma si salvo dall' as-                                 |            |
| sedio fatto dai Volsci comandati da                                     |            |
| Coriolano.                                                              | 48         |
| Quali furono le pratiche ed il fine di                                  |            |
| Spurio Cassio ?                                                         | 50         |
| Per qual cagione fu creato Dittatore                                    |            |
| Cincinnato?                                                             | vv         |
| Descrivete l'indole e la condotta di que-                               |            |
| sto Dittatore.                                                          | ivi        |
| In qual modo Quinzio Cincinnato go-                                     |            |
| verno la guerra contro gli Equi, ed                                     |            |
| i Volsci?                                                               | 52         |
| Che fece Siccio Dentato all'oceasione                                   |            |
| della legge Agraria?                                                    | 54         |

| ,                                                                                                               | 201                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAP. XII. Qual fu la causa delle leggi s                                                                        |                     |
| Qual fu il primo codice delle I<br>presso i Romani?                                                             |                     |
| Quale autorità ebbero i Decemviri                                                                               |                     |
| Come degenero la condotta dei Dec                                                                               |                     |
| Come si fece per resistere ai Vol<br>e qual fine ebbe questa guerra<br>i Decemviri?                             | sci,                |
| Che avvenne di Siccio Dentato so<br>Decemviri ?                                                                 | tto i<br>5g         |
| Raccontate ciocchè fece Appio v<br>Virginia.                                                                    | verso 60            |
| Che cosa fece Icilio promesso spos<br>Virginia?                                                                 | 61                  |
| Qual mano presto Claudio ai diseg<br>Appio sopra Viginia?                                                       | ni di<br><i>ivi</i> |
| Come avvenne la morte di Virginia                                                                               | ? 64                |
| Che avvenne di Appio e degli altr                                                                               |                     |
| cemviri dopo la morte di Virgini                                                                                | a? 66               |
| Quai leggi proposero i Tribuni do                                                                               | po la               |
| caduta dei Decemviri?                                                                                           | 67                  |
| Quali furono i consigli di Claudio<br>buno della plebe pel nuovo r                                              | Tri-<br>eggi-       |
| mento?                                                                                                          | ivi                 |
| Quale è l'origine dei tribuni militar<br>Qual fu il numero, il potere e le<br>gne dei tribuni militari; e per e | inse-               |
| to tempo durarono in Roma?                                                                                      | ivi                 |
| Quale è l'origine dei Censori, e<br>le il loro potere?                                                          | qua-                |
| Quali furono i primi Censori, e                                                                                 | che                 |
| cosa fecero durante la loro carica<br>Che cosa avvenne per i tumulti                                            | a? ivi<br>della     |
| città di Ardea?                                                                                                 | ivi                 |

| 202  |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Qual turbamento reco in Roma l'ambi-                                                                           |
|      | zione di Spurio Melio?                                                                                         |
|      | Come fu restituita la tranquillità?                                                                            |
| -    | Qual perfidia commisero i Veienti con-<br>tro i legati Romani?                                                 |
|      | Come furono puniti i Veienti?                                                                                  |
|      | Perchè fu messo di nuovo l'assedio a<br>Veio, e quanto tempo duro?<br>Qual è l'indole di Camillo e quali trat- |
|      | ti di valore e magnanimità diede nel-<br>l'assedio di Vejo?                                                    |
|      | Come puni la persidia di un maestro<br>di scuola?                                                              |
|      | Qual fu l'ingraditudine dei Romani ver-<br>so Camillo ?                                                        |
|      | Diteci dell'invasione dei Galli contro<br>Roma.                                                                |
|      | Qual condotta tennero gli ambasciatori<br>romani con Brenno?                                                   |
|      | Qual sorte ebbero i Romani nella bat-<br>taglia presso il fiume Allia ?                                        |
|      | Descrivete ciò che avvenne allorhè i<br>Galli entrarono in Roma.                                               |
|      | Chi salvò il Campidoglio dall' assedio<br>dei Galli?                                                           |
|      | Come fini l'assedio del Campidoglio?                                                                           |
|      | Qual fu la violazione dei patti fatti da<br>Brenno?                                                            |
|      | Come Camillo salvò Roma dai Galli e                                                                            |
|      | dal desertamento?                                                                                              |
|      | Qual premio fu dato a Manlio?<br>In qual delitto cadde Manlio, e come<br>mori?                                 |
|      | Che pruova di amor patrio diede Cur-                                                                           |
| CAD. | XIII. Qual contrada abitavano i San-                                                                           |
|      | niti ?                                                                                                         |

|                                                                                   | 203      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fate il ritratto di Valerio.                                                      | iv       |
| Come terminò la campagna contro i San-<br>niti?                                   | , 8g     |
| Qual rivoluzione accadde dopo questa<br>guerra?                                   | iv       |
| Descrivete il ritratto e la morte del gio<br>vine Maulio.                         | 88       |
| In qual modo Decio si sacrificò per la<br>patria?                                 | 90       |
| Che avvenne all'esercito Romano per<br>opera de' Sanniti nelle gole di Cau<br>di? |          |
| Qual piega prese la guerra contro<br>Sanniti dopo questo fatto?                   |          |
| Chi era Pirro?                                                                    | iv       |
| Raccontate le prime geste di quest<br>Principe a Taranto.                         | o<br>9   |
| Qual fu la sorte della prima battagli<br>tra Pirro e i Romani?                    | a. 94    |
| Qual detto degno di memoria abbiam<br>di Pirro dopo questa hattaglia?             | ი<br>ეხ  |
| Chi fu Cinea, e che ottenne nell' am<br>basceria presso i Romani?                 | - 96     |
| A quali pruove Pirro mise Fabrizio?                                               | 22       |
| Diteci della seconda battaglia tra i Ro<br>mani e Pirro.                          | -        |
| Descrivete l'indole di Fabrizio, e quale<br>omaggio gli fece Pirro ?              | 97<br>98 |
| Come Pirro fu vinto dai Romani?                                                   |          |
| Come fu soggiogata la Città di Ta                                                 |          |
| Cat. XIV. Qual' è l'origine della prima guer                                      | -        |
| ra punica?                                                                        | 102      |
| Esponete il paragone tra lo stato della<br>Repubblica Cartaginese e la Romana     | . 103    |
| Come i Romani incominciarono a co                                                 | • .      |

CAP

| Qual fu l'esito della prima battaglia na- |       |
|-------------------------------------------|-------|
| vale sotto il Console Duilio?             | 104   |
| Fateci il ritratto di Regolo.             | 104   |
| Quali furono le prime geste di Regolo     |       |
| per mare, e quali città occupo dopo       |       |
| essere sbarcato?                          | 105   |
| A chi indirizzossi per aver ajuto nelle   |       |
| disgrazie la Repubblica Cartaginese?      | ivi   |
| Quali furono i successi di Santippo?      | 106   |
| Diteci della magnanima virtà di Rego-     |       |
| lo nella sua ambasceria a Roma?           | 107   |
| Come fini la vita Regolo?                 | 109   |
| Come fini la prima guerra Punica?         | ivi   |
| . XV. In che si occuparono i Romani in    |       |
| tempo di pace?                            | 110   |
| Come furono vinti gl'Illirici?            | 111   |
| Qual fu l'esito della nuova irruzione     |       |
| de' Galli nelle terre Romane?             | 112   |
| Qual fu il principio della seconda guer-  |       |
| ra punica?                                | 113   |
| Fateci il ritratto di Annibale.           | · ivi |
| Descrivete il passaggio delle Alpi fatto  |       |
| da Annibale.                              | 114   |
| Qual fu la sconfitta ch' ebbe Sempronio   |       |
| console alla Trebbia?                     | 115   |
| Raccontate la sconfitta de' Romani al     |       |
| lago Trasimeno.                           | 116   |
| Qual prudenza adoperò Fabio Massimo       |       |
| contro Annibale ?                         | 117   |
| Quale astuzia adoperò Annibale per        | •     |
| uscire dalle strette ove era stato        |       |
| chiuso ?                                  | ive   |
| Diteci della temerità di Terenzio Var-    |       |
| rone, e della prudenza del suo col-       |       |
| lega Paolo Emilio.                        | 118   |
| Come mori Paolo Emilio?                   | 119   |
|                                           |       |

|      |                                                             | 205        |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|
|      | Come fu ricevuto in Roma Varrone dopo                       |            |
|      | la sua sconfitta?                                           | 120        |
|      | Ove svernò Annibale coll' esercito?                         | 202        |
|      | Come mori Ardrubale?                                        | 121        |
|      | Diteci dell' espugnazione di Siracusa,                      |            |
|      | e chi vi mori.                                              | 122        |
|      | Fate il ritratto di Scipione Affricano.                     | ivi        |
|      | Raccontateci le sue prime geste.                            | 123        |
|      | Qual condotta adopero Scipione colle                        |            |
|      | spie di Annibale?                                           | 124        |
|      | Qual fu il destino della battaglia di                       |            |
|      | Zama?                                                       | 125        |
|      | Quali furono le condizioni del trattato                     |            |
|      | fatto dopo questa battaglia?                                | ivi        |
| GAP. | XVI. Qual sorte ebbe Filippo Re di Ma-                      | _          |
| ,    | cedonia dalla parte dei Romani?                             | 126        |
|      | Che avvenne ad Antioco nella lotta coi                      |            |
|      | Romani?                                                     | 127        |
|      | Quali furono le disgrazie e la fine di<br>Annibale?         | ****       |
|      |                                                             | ivi        |
|      | Qual fu la sorte di Perseo nella guerra<br>contro i Romani? |            |
|      | Parlateci di Massinissa.                                    | 129<br>201 |
|      | Qual fu la principal cagione della terza                    | 202        |
|      | guerra punica?                                              | 22/2       |
|      | Raccontate la distruzione di Cartagine.                     | 131        |
|      | Quali città incontrarono la medesima                        | 101        |
|      | sorte?                                                      | 132        |
| CAP. | XVII. Quali divennero i costumi roma-                       | 102        |
|      | ni dopo la ruina di Cartagine?                              | ivi        |
|      | Chi era Tiberio Gracco, e qual legge                        |            |
|      | propose per ovviare alla corruttela                         |            |
|      | dei costumi?                                                | 133        |
|      | Per qual cagione, e come mori Tiberio                       | -00        |
|      | Gracco, e qual fu la sorte di quei                          |            |
| ,    | che tennero dalla sua parte?                                | 134        |
|      |                                                             |            |

CA

| W  |                                                             |     |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|
|    | Che fece Cajo Gracco dopo la morte                          |     |
|    | del fratello; qual carica ottenne, e                        |     |
|    | qual lode ne riporto?                                       | 135 |
|    | Che cosa fece allorche fu creato Tri-                       |     |
|    | buno?                                                       | 136 |
|    | Quali furono i consigli dei nobili con-<br>tro Cajo Gracco? | iv  |
|    | Come mori Cajo Gracco ?                                     | 130 |
|    | Quali considerazioni debbono farsi so-                      |     |
|    | pra questa sedizione de' Gracchi?                           | ะขะ |
| `  | Quale aspetto offrivano i costumi in Ro-                    |     |
|    | ma dopo questo fatto?                                       | 140 |
| P. | XVIII. Esponete le male pratiche, con                       |     |
|    | cui Giugurta usurpo il trono di Nu-                         |     |
|    | midia, e come lo conservo.                                  | 142 |
|    | Qual sorte ebbe il Console Albino nella                     | •   |
|    | battaglia contro Giugurta?                                  | 143 |
|    | Che fece il Console Metello mandato con-                    |     |
|    | tro Giugurta?                                               | ivi |
|    | Descrivete l'indole di Caio Mario.                          | ivi |
|    | Quale fu l'ultimo fatto di Giugurta?                        | 144 |
|    | Quali altre imprese fece Mario dopo                         |     |
|    | trionfato di Giugurta?                                      | 145 |
|    | Che intendete per Guerra sociale, e                         |     |
|    | qual ne fu la cagione ed il termine?                        | ivi |
|    | Qual rivalità ebbero tra loro Mario e                       |     |
|    | Silla ?                                                     | 146 |
|    | Come Mario fuggi da Roma, e quali                           |     |
|    | sventure soffri ?                                           | 147 |
|    | Come Mario torno a Roma, o che cosa                         |     |
|    | vi operò ?                                                  | 149 |
|    | Come mori Cinna?                                            | 151 |
|    | In qual modo Silla s' impadroni nuova-                      |     |
|    | mente di Roma?                                              | 152 |
|    | Quali crudeltá commise Silla fatto Si-                      |     |
|    | gnore della repubblica?                                     | iri |

|                                             | 207  |
|---------------------------------------------|------|
| Come mori Silla ?                           | 153  |
| CAP. XIX. Quali furono i tentativi di Lepid | 0.   |
| e qual esito ebbero?                        | ivi  |
| Quali furono le imprese operate da !        | Ser- |
| torio ?                                     | 155  |
| Quali pratiche passarono tra Mitrida        | te   |
| e Sertorio ?                                | ivi  |
| Come mori Sartorio?                         | 156  |
| Chi fu Spartaco, quali turbolenze me        | )S-  |
| se, e come fu disfatto?                     | 157  |
| Quali furono le gelosie tra Pompeo          | e    |
| Crasso, e quali pratiche tennero?           | 158  |
| Quali onori ebbe Pompeo, e quali in         | m-   |
| prese operò ?                               | 159  |
| Chi fu Lucio Catilina, e per qual c         | a-   |
| gione cospiro contro lo Stato?              | ivi  |
| Come Cicerone scopri le trame di C          | a-   |
| tilina, e come puni i congiurati?           | 161  |
| Come fu oppressa la congiura di C           | a-   |
| tilina ?                                    | 162  |
| Fate il ritratto di Giulio Cesare.          | 163  |
| Qual fu il Triumvirato la prima vol         |      |
| in Roma?                                    | 164  |
| CAP. XX. Quali furono le prime pratiche     | di   |
| Cesare per giungere al sovrano poter        |      |
| Qual divisione si fece delle provinc        |      |
| dell'Impero, e qual frutto ne col           |      |
| Cesare?                                     | ivi  |
| Raccontate le conquiste di Cesare.          | ับบั |
| Quali furono i motivi della discordia tr    |      |
| Pompeo e Cesare?                            | 167  |
| Quali maneggi adopero Pompeo nel S          |      |
| nato contro Cesare ?                        | 168  |
| Quali furono i consigli del Senato su       |      |
| Cesare, e come questi gli eluse?            | 169  |
|                                             |      |

| contro Cesare, e come fu da questo                         |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| accolto ?                                                  | 170  |
| Che cosa precedè il passaggio del Ru-                      |      |
| bicone ?                                                   | ivi  |
| Che cosa produsse in Roma l'annunzio                       |      |
| della ribellione di Cesare?                                | 171  |
| Quali preparativi prese Pompeo per sal-<br>vare la patria? |      |
| Quali maniere usò Cesare nella guerra                      | 172  |
| contro Pompeo ?                                            | 173  |
| Che fece Cesare nell'entrare in Roma?                      | 174  |
| Quali furono le vittorie di Cesare nel-                    | -14  |
| la Spagna?                                                 | 175  |
| Che fece Pompeo dopo essersi ritirato                      | -10  |
| in Grecia?                                                 | 2272 |
| Quali proposte di accordo fece Casare                      |      |
| a Pompeo?                                                  | ivi  |
| Quali furono i preparativi di guerra di                    |      |
| Cesare, quali di Pompeo ?                                  | 176  |
| Roccontate le prime battaglie avvenute                     | •    |
| tra Cesare e Pompeo.                                       | 177  |
| Qual fu la sorte della Città di Gonfi?                     | 179  |
| Descrivete la battaglia Farsalica.                         | 180  |
| Come comportossi Cesare dopo la vit-                       |      |
| toria?                                                     | x86  |
| Quali furono i consigli di Pompeo dopo                     |      |
| questa disfatta?                                           | 187  |
| Quale fu lo scontro tra Pompeo e Cor-                      | -00  |
| nelia sua moglie?                                          | 188  |
| Come mori Pompeo?  Quali estremi uffici furono renduti al  | 190  |
| cadavere di Pompeo?                                        | ivi  |
| Qual cangiamento produsse nella Re-                        | .06  |
| pubblica la morte di Pompeo?                               | 101  |
|                                                            |      |

## GL' IMPERATORI

| Da quale affetto era signoreggiato l'a-                                          | _    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| nimo di Cesare? pag.                                                             | 3    |
| Qual fu il cominciamento della spedi-<br>zione di Cesare per l'Egitto?           | ivi  |
| Come accolse Cesare il dono della te-                                            | w    |
| sta di Pompeo?                                                                   | 4    |
| Come fu ricevuto Cesare nell' entrata                                            | -    |
| in Alessandria; quali insidie gli fu-<br>rono tese, e qual condotta egli a       |      |
| doperò ?                                                                         | ivi  |
| Qual questione si accese per la succes-<br>sione al trono di Egitto, e qual par- |      |
| te vi ebbe Cesare?                                                               | 4    |
| Come rintuzzo Cesare gli assalti di Fo-<br>tino e di Achilla?                    | 5    |
| Chi era Cleopatra, e come fu accolta<br>da Cesare?                               | ini  |
| Che cosa ebbe a soffrir Cesare dai ma-                                           | ivi  |
| neggi di Arsinoe e Ganimede, e co-                                               |      |
| me n' ebbe scampo ?                                                              | 6    |
| Come Cesare s'insignori di tutto l'E-<br>gitto, e a chi dono questo regno?       |      |
| Come Cesare s' insozzó nelle lascivie                                            |      |
| e come ne fu liberato?                                                           | 1172 |
| Qual fu l'esito della spedizione contro<br>Farnace?                              |      |
| Quali onori ebbe Cesare al ritorno in                                            | 9    |
| Roma; qual temperamento prese nel                                                |      |

| reggimento dello Stato, e qual fu la      | ı    |
|-------------------------------------------|------|
| sorte de' suoi nemici ?                   | 9    |
| Chi era Catone ; che cosa fece contro     | , '  |
| Cesare, e come mori?                      | X    |
| Descrivete il trionfo di Cesare, e qual   | i    |
| ricompense diede ai suoi soldati, ed      | į.   |
| ai ciltadini.                             | 15   |
| Quali titoli ebbe Cesare dopo questo      |      |
| trionfo?                                  | . 1  |
| Qual fu la cagione della spedizione con-  |      |
| tro i figli di Pompeo, e come fin         | i    |
| questa guerra?                            | - I4 |
| Quali furono le cure di Cesare dopo es-   |      |
| sersi liberato dai nemici ; quali dise-   |      |
| gni seco macchinava?                      | 1    |
| Quali voci si sparsero intorno a Cesa-    |      |
| re, e quali insidie gli furono ordite     | 1    |
| Quali presentimenti ebbe Cesare di sua    |      |
| morte, e come mori ?                      | 1    |
| Quali considerazioni offre la storia di   |      |
| quest' uomo ?                             | 10   |
| Fate il ritratto di Antonio.              | 20   |
| Che fecero Antonio e Lepido dopo la       |      |
| morte di Cesare ?                         | 22   |
| Quali decreti fece il Senato su di Cesa   |      |
| re e i suoi uccisori?                     | 2    |
| Quali onori furono dati alle spoglie mor- |      |
| tali di Cesare, e qual partito ne tras    |      |
| se Antonio per la sua ambizione?          | iv   |
| Qual è il secondo Triumvirato di Ro       |      |
| ma; e come fu fermato?                    | 2    |
| In qual modo i Triumviri rassodarono      |      |
| il loro potere ?                          | iz   |
| Che avvenne a Bruto e a Cassio?           | 24   |
| Come fu distrutta la capitale de' Lici    | ? 2  |
| Quale abboccamento ebbero Bruto           | 2    |
| Cassio a Sardi ?                          | 2    |

| Qual visione si racconta aver avuto                                           | 211  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bruto?                                                                        | 27   |
| Con qual animo Bruto si preparò alla<br>battaglia di Filippi, e quali cautele | , 27 |
| prese?                                                                        | -    |
|                                                                               | 28   |
| Qual sorte ebbero le due armate nemi-                                         |      |
| che nella prima battaglia di Filippi?                                         | 30   |
| Come mori Cassio ?.                                                           | 3 r  |
| Qual fu la sorte della seconda batta-                                         |      |
| glia, e qual sacrifizio generoso di sè                                        |      |
| vi fece Lucilio?                                                              | ivi  |
| Raccontate la morte di Bruto.                                                 | 33   |
| Come si diportarono i triumviri dopo le                                       |      |
| loro vittorie, e qual vendetta prese-                                         |      |
| ro de loro nemici 7                                                           | 34   |
| Come mori Porzia moglie di Bruto?                                             | ivi  |
| the rece Antonio nel viaggio di Gre-                                          |      |
| Cia e dell' Asia ?                                                            | 35   |
| Racconlate come Cleopatra ando incon-                                         | 0.0  |
| tro ad Antonio, e quale abboccamento                                          |      |
| ebbe con lui.                                                                 | iri  |
| Quali erano le disposizioni che dava Ot-                                      | 27.2 |
| tavio in Italia.                                                              | 9.   |
| Qual discordia si accese tra Ottavio ed                                       | 37   |
| Antonio?                                                                      |      |
|                                                                               | - 38 |
| Come si termino la contesa tra Antonio,<br>Lepido ed Ottavio?                 | _    |
| anali fallia Claurio r                                                        | 39   |
| quali follie Cleopatra indusse Antonio?                                       | 40   |
| Zuat mono anopero Ottavio per muover                                          |      |
| nuova guerra ad Antonio?                                                      | ivi  |
| ome Antonio accolse Ottavia; e qual                                           |      |
| ridicolo spettacolo diede di se al no-                                        |      |
| DOIO Alessandrino 9                                                           | 41   |
| ome si accese la guerra tra Antonio                                           | •    |
| ed Ottavio, e quali ne furono gli an-                                         |      |
| nowash: 9                                                                     |      |

| 212                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Raccontate la battaglia di Azio.<br>Come Cleopatra diede la vittoria ad                             | 43  |
| Ottavio ?                                                                                           | 44  |
| Qual frutto raccolse Ottavio dalla vitto-<br>ria?                                                   | ivi |
| Quali disegni concepi Cleopatra, e a                                                                |     |
| qual guerra si preparo ?  Quali tradimenti macchinò Cleopatra contro Antonio , e quali secrete pra- | 45  |
| tiche tenne con Ottavio?                                                                            | ivi |
| Come mori Antonio?                                                                                  | 49  |
| Come Ottavio s'impadroni di Cleopatra,                                                              | 43  |
| e quali speranze le diede? Che cosa fece Ottavio tosto che entrò                                    | 50  |
| in Alesandria ?                                                                                     | 51  |
| Con quali arti Cleopatra si studiò di se-                                                           |     |
| durre Ottavio ?                                                                                     | 52  |
| Come mori Cleopatra?                                                                                | 55  |
| CAP. XXII. In quale stato era l'impero Ro-                                                          |     |
| mano in quest' epoca ?                                                                              | 56  |
| Quali artifizi adopero Augusto per re-<br>gnare con sicurezza?                                      | 57  |
| Come s' infinse rinunziare al sovrano<br>potere, e quali pratiche adoperò nel                       |     |
| Senato per ritenerlo?                                                                               | 58  |
| Con quali astuzie ottenne il comando                                                                |     |
| delle armate, ed in qual modo se<br>gli perpetuava?                                                 | 60  |
| Quali onori titoli e prerogative ottenne                                                            |     |
| dal senato e dal popolo?                                                                            | 202 |

dal senato e dal popolo?

Quali editti pubblicò per comporre i costami pubblici? Quali tratti di affabilità e clemenza of-

fre la vita di Augusto divenuto despota?

62 Quali vittorie ebbero le armi Romane regnando Augusto? 64

6 ı

| ,                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                             | 213 |
| Quali disgusti soffri Augusto dalla mo-                                     |     |
| glie Livia, e dalla figliuola Giulia,                                       |     |
| e come questo fu punita?                                                    | 64  |
| Quali furono gli ultimi momenti di Au-                                      |     |
| gusto ?                                                                     | 66  |
| Quali onori furono renduti ad Augusto                                       |     |
| dopo morte ?                                                                | 67  |
| Quali considerazioni fate su la vita di                                     |     |
| Augusto?                                                                    | ivi |
| Qual era l'indole di Tiberio?                                               | 68  |
| Come egli tratto Germanico, e quali tra-                                    |     |
| me ordi contro di lui per mezzo di                                          | _   |
| Gneo Pisone?                                                                | 69  |
| Raccontate della morte di Germanico,                                        |     |
| e come sentita dal popolo?                                                  | 71  |
| Come furono puniti gli uccisori di Ger-                                     | 9   |
| manico?                                                                     | 73  |
| Chi era Sejane, e come temuto dal po-                                       | 200 |
| Possentate le soudelté di Tiberia                                           | ivi |
| Raccontate le crudeltà di Tiberio.<br>Chi fu eletto da Tiberio a successore | 75  |
| al trono, e come Tiberio a successore                                       | 76  |
| Qual relazione ha la storia di Tiberio                                      | 70  |
| con la morte di Gesù Cristo?                                                | ini |
| Qual deliberazione prese il Senato su                                       | 202 |
| la proposta di Pilato, e qual fu lo                                         |     |
| stato de' Cristiani sotto Tiberio?                                          | 77  |
| Descrivetemi l'indole e le follie di                                        | 11  |
| Caligola.                                                                   | ivi |
| Quali onori volle renduti al suo cavallo?                                   | 79  |
| Quali crudeltà commise ?                                                    | เขะ |
| Raccontate le stranezze della sua spe-                                      |     |
| dizione contro i Brittanni e i Germani                                      | 80  |
| Esponete la congiura contro questo ti-                                      |     |
| ranno, e quale fu il coraggio di                                            |     |
| Quintilia nel tenerla celata.                                               | 81  |
| GOLD. St. Rom. Vol. II. 13                                                  |     |

| Come morì Caligola ?                                                    | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Chi fu il suo successore, e come fu<br>creato?                          | i  |
| Quali furono i primi suoi editti e 'l suo                               | 8  |
| reggimento?                                                             | ٥  |
| Narrate la sua prima spedizione contro<br>la Bretagna?                  | 8  |
| Qual fu la sorte di Carattaco nella guer-<br>ra, e dopo fatto prigione? | 8  |
| Come degenerò la condotta di Claudio,                                   | -  |
| e che avvenne alla moglie di lui Mes-                                   |    |
| salina ?                                                                | 8  |
| Come mori Claudio?                                                      | 8  |
| Qual fu il principio del regno di Ne-                                   |    |
| rone ?                                                                  | 9  |
| Come cominciarono le sue crudeltà, e<br>le sue follie?                  | 21 |
| Raccontate l'incendio di Roma, e che                                    |    |
| cosa vi fece Nerone.                                                    | 9  |
| Quali supplizi adoperò contro i Cristia-                                |    |
| ni, e quali Martiri egli diede alla                                     |    |
| Chiesa ?                                                                | i  |
| A quanti mali diede luogo la congiura<br>contro Nerone?                 | 9  |
| Come mori Seneca ?                                                      | 21 |
| Raccontate la morte di Lucano.                                          | 9  |
| Dite della morte di Caio Petronio, e                                    |    |
| quali carneficine la seguirono.                                         | 9  |
| Qual fu la fine di Nerone?                                              | 9  |
| Fateci il ritratto di Galba.<br>Descrivete l'indole di Pisone.          | 23 |
| Come avvenue la ribellione di Ottone?                                   | 9  |
| Qual esito ebbe la spedizione di Ottone                                 | 11 |
| contro Vitellio ?                                                       | 10 |
| Chi era Vitellio, e qual fu la sua ma-                                  | 10 |
| niera di governare ?                                                    | 21 |
|                                                                         |    |

ivi

|                                                                             | 215  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Come fini il regno di questo tiranno?                                       | 104  |
| Chi fu il suo successore, e come inco-                                      |      |
| minciò a regnare?  Descrivete la spedizione di Tito contro                  | ivi  |
| i Giudei.                                                                   |      |
|                                                                             | 105  |
| Raccontate la presa di Gerusalemme.                                         | 107  |
| Come regno Vespasiano, e come mori?<br>Qual era l'indole di Tito, e come a- | 108  |
| mato dai Romani ?                                                           | 109  |
| In qual modo governo il suo popolo?                                         | 110  |
| Qual eruzione fece il Vesuvio in questo                                     |      |
| tempo, e quali danni cagionò?                                               | ivi  |
| Chi fu Agricola, e quali imprese com-                                       |      |
| pi in Brettagna?                                                            | 202  |
| Come mori Tito ?                                                            | 111  |
| Qual fa il principio del regno di Domi-                                     |      |
| ziano, e quali le sue follie?                                               | ivi  |
| ziano, e quali le sue follie?<br>Raccontateci la vita di Agricola, e        | ,    |
| qual gelosia n'ebbe Domiziano.                                              | 112  |
| Qual fine ebbe la spedizione di Domi-                                       |      |
| ziano contro i Barbari?                                                     | 114  |
| Quali crudeltà commise Domiziano, e                                         | **** |
| come crebbero dipoi le sue laidezze?                                        | ivi  |
| Come ebbe fine la vita di questo tiranno?                                   | 117  |
| XXIII. I cinque buoni imperatori.                                           | 1    |
| Fateci il ritratto di Nerva.                                                | 119  |
| Come mori questo imperatore, e chi fu                                       | **9  |
| il suo successore?                                                          | 121  |
| Qual lettera ricevè Trajano da Plutarco                                     | 121  |
| suo maestro?                                                                | ivi  |
| Descrivete le virtu di questo Principe                                      | 202  |
| e la sua condotta contro i Daci.                                            |      |
| Quali opere fece per abbellire la città?                                    | 122  |
| Come furono trattati i Cristiani sotto il                                   | 123  |
| suo regno?                                                                  | 1    |
| Raccontate la ribellione dei Giudei sot-                                    | 124  |
| to Traiano.                                                                 | ivi  |
| ** * THERETO.                                                               | 202  |
|                                                                             |      |
|                                                                             |      |

| , | ·                                        |       |
|---|------------------------------------------|-------|
|   | Come morì Traiano ?                      | 125   |
|   | Qual fu l'indole di Adriano?             | ivi   |
|   | Come resistette ai barbari?              | 126   |
|   | Descrivete i suoi viaggi e le sue geste. | 127   |
|   | Qual provvidenza diede Adriano su di     |       |
|   | Gerusalemme, e che avvenne poscia        |       |
|   | de' Giudei ?                             | 128   |
|   | Qual altra irruzione fecero i Barbari    |       |
|   | nell'impero sotto Adriano, e come        |       |
|   | furono astretti a ritirarsi ?            | เบร   |
|   | Quali provvedimenti diede dopo il suo    |       |
|   | ritorno a Roma per la correzione dei     |       |
|   | costumi, e per lo buon trattamento       |       |
|   | de' servi ?                              | 129   |
|   | Qual fu la fine di Adriano?              | 130   |
|   | Fateci il ritratto di Antonino.          | ivi   |
|   | Come Antonino onorò gli uomini dotti?    | 131   |
|   | Come mori Antonino?                      | . ivi |
|   | Qual opposizione d'indole era tra i      |       |
|   | successori di Antonino, e chi erano      |       |
|   | essi ?                                   | 132   |
|   | Quali guerre insorsero in quest' epoca   |       |
|   | dalla parte de' Barbari?                 | 202   |
|   | Come governo Marco Aurelio?              | 133   |
|   | Quali rimedii adopero Marco Aurelio      |       |
|   | per corregere Lucio Vero suo collega?    | . 134 |
|   | Qual flagello devasto l'Italia in quel   |       |
|   | tempo, e come splendette la virtù di     |       |
|   | Marco Aurelio in esso?                   | เขเ   |
|   | Come mori Lucio Vero?                    | 135   |
|   | Qual prodigio salvo l' esercito romano,  |       |
|   | e come Marco Aurelio fu grato ai         |       |
|   | Cristiani per tal cagione?               | เขา   |
|   | Raccontate i detti memorabili e le ope-  |       |
|   | re letterarie di Marco Aurelio?          | 136   |
|   | Descrivete l'ultima sua spedizione, ma-  |       |
|   | lattia e morte.                          | 137   |

|     | •                                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                           | 217 |
| AP. | XXIV. Da Commodo fino al trasferire<br>dell'impero per Costantino da Roma |     |
|     | a Costantinopoli.                                                         |     |
|     | Come Commodo succedette a Marco Au-                                       |     |
|     | relio, ed a chi può Commodo esser                                         |     |
|     | paragonato ?                                                              | 138 |
|     | Come resse l'Impero l'imperatore Com-                                     |     |
|     | modo ?                                                                    | ivi |
|     | Come Commodo mori ?                                                       | 139 |
|     | Chi succedette a Commodo ed in qual                                       |     |
|     | Fateci il ritratto di Elvio Pertinace.                                    | 140 |
|     | Quanto regno e come mori Elvio Per-                                       |     |
|     | tinace?                                                                   | 141 |
|     | Come Didio succedette a Pertinace?                                        | ivi |
|     | Qual sistema di reggimento tenne Didio?                                   | 142 |
|     | Come fini il suo regno?                                                   | ivi |
| •   | Qual è l'indole di Severo?                                                | 143 |
|     | Quali furono le prime conquiste di Se-<br>vero ?                          | 222 |
|     | Qual congiura ordi Plauziano contro Se-                                   | 202 |
|     | vero, e qual pena n'ebbe?                                                 | ivi |
|     | Raccontateci le altre conquiste di Se-                                    |     |
|     | vero.                                                                     | 144 |
|     | Dove, e come mori Severo?                                                 | 145 |
|     | Chi succedette a Severo?                                                  | ivi |
|     | Qual fu l'indole di Caracalla, e come                                     |     |
|     | In quale stato era l'Impero alla morte                                    | ivi |
|     | di Caracalla ?                                                            | 146 |
|     | Chi era Macrino, e come cominciò a                                        | 140 |
|     | regnare ?                                                                 | 147 |
|     | Come mori Macrino, e per opera di chi?                                    | ivi |
|     | Qual fu la condotta di Eliogabalo suc-                                    |     |
|     | ceduto a Macrino ?                                                        | ivi |
|     | Come mori Eliogabalo?                                                     | 148 |

| Fateci il ritratto di Alessandro Se-                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| vero.                                                                         | 148 |
| Qual sistema di governo egli tenne?<br>Quali guerre e conquiste fece Alessan- | 149 |
| dro Severo ?                                                                  | 150 |
| Ceme mori Alessandro Severo?                                                  | 151 |
| Fate il ritratto di Massimino.                                                | ivi |
| Dite del suo valore e delle sue crudeltà.                                     | 152 |
| Qual fu la fine di Massimino?                                                 | 153 |
| Come Gordiano succedette a Massimino,                                         |     |
| e come presto fini il suo regno?                                              | 154 |
| Come cominció e fini il regno di Fi-                                          |     |
| lippo 2                                                                       | 155 |
| Come regno Decio e come mori ?                                                | 122 |
| Come regno Gallo ?                                                            | 156 |
| Diteci di Emiliano e di Valeriano, e                                          |     |
| come questi fu trattato dal Re Sapore?                                        | 157 |
| Quali turbolenze turbarono il regno di                                        |     |
| Gallieno ?                                                                    | 158 |
| Come regno Flavio Claudio ?                                                   | ivi |
| Qual fu il regno di Aureliano, e come                                         |     |
| fini ?                                                                        | ivi |
| Parlateci del regno di Tacito, e come                                         |     |
| mori.                                                                         | 159 |
|                                                                               | 160 |
| Come mori Aurelio Caro?                                                       | 161 |
| Che accadde a Numeriano ?                                                     | ivi |
| Fateci il ritratto di Diocleziano.                                            | ivi |
| Quali guerre sostenne Diocleziano?                                            | 162 |
| Come mori Diocleziano ?                                                       | ivi |
| Descriveteci Costanzo Cloro e Valerio.                                        | ivi |
| Che accadde a Costantino nel muovere                                          | 200 |
| coll' armata contro Massenzio ?                                               | 163 |
|                                                                               | 100 |
| Come fini la spedizione di Costantino                                         | -61 |
| contro Massenzio ?                                                            | 164 |
| Che fece dopo la vittoria, e come si com-                                     | ini |
|                                                                               |     |

|                                            | 219  |
|--------------------------------------------|------|
| Qual sorte ebbe Massimino ribellatosi      |      |
| contro Costantino ?                        | 165  |
| Come fini la contesa tra Costantino e Li-  |      |
| cinio ?                                    | 166  |
| Quali editti fece Costantino per propa-    |      |
| gare il Cristianesimo?                     | 167  |
| Quali turbamenti domestici ebbe Costan-    |      |
| tino, e quali castighi ebbero luogo?       | ivi  |
| Perehe Costantino trasferi sua sede a      |      |
| Bizanzio.                                  | 168  |
| Come ingrandi la città di Bizanzio?        | ivi  |
| Quali altri colpi diede Costantino all'Im- |      |
| pero dividendolo?                          | 169. |
| Come mori Costantino ?                     | 170  |
| XXV. Dalla morte di Costantino fino al     |      |
| mancare dell' Impero.                      |      |
| In quale stato si trovò l'Impero alla mor- |      |
| te di Costantino?                          | 100  |
| Quali furono i successori di Costantino,   |      |
| e che cosa fecero?                         | 171  |
| Chi furono Gioviniano e Valente?           | 172  |
| D' onde uscirono gli Unni e gli Alani?     | ivi  |
| Quali vittorie riportarono i Barbari, e    |      |
| come mori Valente?                         | 173  |
| Come procedette l'invasione dei Barbari    |      |
| nell' Impero romano ?                      | ivi  |
| Che fece Teodosio imperatore?              | 174  |
| Qual fu la spedizione di Alarico?          | 202  |
| Diteci dell'assedio di Roma e della pa-    |      |
| ce avuta.                                  | 175  |
| Descrivete il sacco di Roma.               | 176  |
| Qual governo fece di Roma Genserico        | -    |
| Re de' Vandali ?                           | 177  |
| Come termino l'impero Romano, e co-        |      |
| ma for diviso 9                            | 178  |

Dei nomi di luoghi e di popoli menzionati in quest'opera col ragguaglio dei nomi antichi coi moderni.

Aprianopoli, Adrianopolis, città celebre della Turchia europea, sul fiume Marizza. Porta questo nome da Adriano , il quale la fece rifabbricare.

ADRUMENTO, Adrumentum, città dell' Africa, che non esiste più.

AFRICA, immensa penisola che si unisce all' Asia per l'istmo di Suez, e che forma una delle quattro parti del mondo. L' equatore la traversa quasi per mezzo, ed il caldo vi è in molti luoghi eccessivo. I popoli che l'abitano sono neri o foschi. Anticamente conteneva molti celebri Stati: come l' Egitto , l' Etiopia , Cartagine ( oggi Tunisi ) , la Nubia, l' Abissinia, ec.

AGRIGENTO, Agrigentum, città della Sicilia nel valle di Mazzara, distante 22 leghe al sud da Paler-

mo : oggi Girgenti.

ALANI, popolo errante, originario di Asia, il quale si stabili sul principio al nord della Circassia, indi in Persia, donde furono scacciati da Adriano verso l' anno 134. Si stabilirono in Europa nella Sarmazia, e verso l'anno 406 di G. C. nelle vicinanze del Danubio, d'onde passarono a depredare la Germania, attraversarono il Belgico, e portaronsi a piè de' Pirenei. L'anno 411 si stabilirono in Ispagna, e vi occuparono la Lusitania e la provincia di Cartagena. Alcuni scrittori li confondono cogli Unni e coi Tartari.

ALBA, città del Lazio in distanza di 18 miglia al sud-est di Roma, soprannominata Albalonga; oggi Albano. Vi si osserva un sepolero che si crede esser quello dei Curiazi.

ALESSANDRIA, Alexandria, bella e samosa città di Egitto, fabbricata da Alessandro il grande sopra una delle foci occidentali del Nilo. Sotto Augusto vi si contavano 300,000 persone libere, e il doppio di schiavi : oggi contiene a pena 6000 abitanti. Nel sesto secolo Amur , generale d'Omar , la espugno di assalto dono un assedio di 14 mesi ; ed allora fu incendiata la sua biblioteca, ricca di 400,000 manoscritti.

ALLIA, fiume d'Italia nel paese de Sabini; si scarica nel Tevere in distanza di 22 miglia

da Roma : oggi fiume S. Giovanni.

ALPI, Alpes, catena di montagne che/separa la Francia dal Piemonte, dalla Svizzera, e dallo Stato di Genova. Anticamente divideva in due parti le Gallie (vedi Gallia). Si chiamava Alpes Cottiae l'odierno Monceniso; Alpes Gratiae il piccolo Sanbernardo; Alpes Penninae il gran Sanbernardo.

Ambracia, (golfo d') prende il suo nome da una città considerabile della Turchia europea nella bassa Albania : oggi l' Arta. In esso ebbe luogo la celebre battaglia di Azio.

Ampipoli, Amphipolis, città di Macedonia, sita nell'angolo che formano le due braccia del finme Stromona. In origine si chiamo Novemvia , indi Crisopoli a motivo delle miniere di oro che vi erano nel suo dintorno; oggi Emboli, ed è quasi interamente distrutta.

Anglesev, Monas, isola e contado della Gran-

Brettagna, nel mar d'Irlanda.

ANTIOCHIA, celebre ed antica città dell' Asia nella

Siria, di cui cra la città capitale, e piuttosto di tutto l'Oriente. Al presente è sottoposta al dominio dei Turchi, ed altro non si vede in essa che un nuechio di rovine.

Anzio, Antium, villaggio dell' Italia nella Campagna di Roma. Fu pratria di Nerone e di Cali-

gola.

APOLLONIA, città dell'Illirio vicino Pirgo, fondata dai Corinti, e già telebre per le sue scuole.

APPENNIMI, catena di montagne, da cui hanno la loro sorgente tut' i fiumi dell' Italia, e che attraversa tutta l' Italia dalle Alpi sino all'ultima estremità meridionale del regno di Napoli.

Apsus, fiume di Albania: oggi Crevesta.

AQUILEIA, città un tempo floridissima d'Italia nel Friuli, vicino al mare Adriatico. Oggi è diruta, contandovisi a pena 2000 abitanti. Attila la distrusse l'anno 452.

ARABIA, vasta contrada dell'Asia, che si divide ordinariamente in tre parti: l'Arabia: petrèa paese descrio iu cui gl'Istraeliti errarono 40 anni dopo usciti dall'Egitto; l'Arabia descrta, paese quasi interamente sterile e poco abitato; e l'Arabia felice, il quale non tanto deve questo nome alla fertilità del suo suolo, quanto alla sterilità de' paesi contigui.

ARDEA, antica eapitale dei Rutili, piccola città del Lazio sul mare. Vi si scorgono ancora le sue ro-

Vine.

ARMENIA, vasta provincia dell'Asia, la quale si divide in grande, ed in piccola. La prima si estendeva, da occidente in oriente, dall' Enfrate sin dove l'Arasse ed il Ciro riuniti si scaricano nel mar Caspio. La piccola Armenia faceva parte della Cappadocia all'oriente.

Armorico, era l'antico nome della provincia di

Brettagna prima che vi si stabilissero i Brettoni d'oltre mare. Chiamavansi Armorici i popoli e le città de' Galli ch' erano verso il mare, dalla foce della Senna sino a quella della Loira. Armor in lingua celtica significa mare.

Ascolum, oggi Ascoli di Satriano, città del Regno

delle due Sicilie.

Asia, una delle quattro delle parti principali del mondo, culla del genere umano, nutrice degli momio, caempati dal diluvio, sede de primi imperi, fonte del Cristianesimo. I suoi popoli erano già inciviliti quando il resto del globo era abitato da nazioni selvagge. I Romani vi ebbero grandi provincie:e dopo loro i Saraceni, successori di Maometto, vi fondarono un impero più esteso di quello di Ciro, di Alessandro, ed anche del romano. La morte di Temerlan fu l'epoca del rovesciamento dell' impero saraceno, e i Turchi s'impardionirono delle regioni centrali dell'Asia, che ancora possedono. I Russi, gl' Inglesi, l'Impero del Mogol, quello della Persia, ed i vasti paesi che formano il dominio della China, occupano il resto di questa ricca e vasta contrada.

ATENE, Âthenae, capitale dell' Attica, si chiamô prima Cecropia, dal nome del suo fondatore Cecrope, il quale viveva quindici secoli avanti G. C. Poi prese il nome di Atene dalla Dea Minerva. Si rese sopra tutto celebre per li grandi uomini che produsse: Solone, Platone, Tucidide, Senofonte, Dracone, Eschilo, Sofocie, Euripide, Aristofane, Diogene, Demostene, Eschino, Socrate, ec. erano di Atene. Governata prima dai Re, indi dagli Arconti, passò al dominio dei Persiani, de' Macedoni, de' Romani, e finalmente sotto quello de' Turchi, L' Isso ed il Cefiso ba-

gnavano le sue mura, e vi si contavano 30,000 cittadini all'infuori degli schiavi. Oggi dopo lunga oppressione è stata liberata dalle mani dei turchi con grossa porzione dell'antica Grecia, e n'è divenuta città capitale.

Aurinus, oggi Ofanto, fiume del Regno delle due

Sicilie, nelle Puglie.

AVENTINO (il monte). Vedi Roma.

### B

BATAVIA. Quando Cesare passò le Alpi, i Batavi formavano un'armata sempre in piedi; furono distinti dai popoli vinti, e dichiarati amici e fratelli del popolo romano. I Galli sottoposero la Batavia, che nel 1064 prese il nome di Ollanda (paesi bassi). Fu sotto la dipendenza dei duchi di Borgogna, e nel 1477 passò sotto il dominio austriaco. Nel gennaro del 1579 si eresse in repubblica.

Belei , popoli dell'antica Gallia. Si distinguevano dne Belgiche: la settentrionale avea per metropoli Augusta, poi Treveri; la meridionale corrispondeva ad una parte dell'odicna Campagua. Ebbe per metropoli Durucotorum, chiamata poi Remi, come il popolo al quale apparteneva. Oggi è detta Reims.

BITINIA, provincia di Anatolia, situata lungo il mar Nero. Prima si chiamava Berbricia, e prese poi il nome di Bitinia da un popolo di Francia che

vi si era stabilito.

BIZANZIO, Byzantium, antica città di Tracia, sulla spiaggia europea del Bosforo, e sulle cui ruine Costantino fece fabbricare Costantinopoli che prese il suo nome: divenne la sede dell' Impero romano, ed indi la città capitale dell' Impero greco. Bosroro. I Greci chiamavano con questo nome ciò che noi chiamiamo stretto. Ve n'erano due conosciulissimi nell'antichità, il Bosforo di Tracia, oggi stretto di Costantinopoli, ed il Bosforo Cimmerio tra il Chersonese Taurico in Europa, e la Sarmazia in Asia, oggi stretto di Caffa.

Borgognoni, Burgundiones: a tempo di Plinio faceano parte dei Vandali vicino al mar Baltico: Probo li vinse presso al Reno. A tempo di Giuliano confinavano cogli Alemanni sulla riva destra del Reno. Sotto di Onorio verso l'anno 431 entrarono nella Gallia, e vi si fecero concedere alcuni stabilimenti che comprendevano quasi tutta la parte orientale della Lorena e l'Alsazia in sopra, ed anche la Svizzera e la Savoja. Vi fondarono un regno, e Vienna nel Delfinato fu la residenza dei loro re. Childeberto e Clotario, figli di Clodoveo, conquistarono questo regno nel 532 e 534, e d'allora la Borgogna fece parte della Francia. Alla fine del nono secolo, la Borgogna formò due regni: uno ebbe per re Bosone, genero dell' imperator Luigi , figlio di Lotario , e si estendeva tutto nella Francia; il secondo, fondato nell'888 da Rodolfo, figlio di Conrado, conte di Parigi, comprendeva la Svizzera e la Savoja, e prese il nome di Borgogna transjurana, atteso che era al di là del monte Jura. La Borgogna inferiore, o cis-jurana, ritornò alla Francia, divenne un Ducato e prima parte del regno. BRETTAGNA, Vedi ARMORICO.

BRETTAGNA, Brittannia, grand' isola dell' Oceano la quale comprende l'Inghilterra e la Scozia , anticamente Caledonia, ed i cui abitanti dai Romani si chiamano Pitti. Prende il nome di gran Brettagna per distinguerla dalla piccola Brettagna , la quale formava l' Armorico. 14

GOLD. St. Rom. Vol. II.

BRIGANTI, antico nome degli abitanti del contado

di Yorch in Inghilterra.

BRUNDUSIUM, oggi Brindisi, antica e celebre città d' Italia nel regno delle due Sicilie , famosa pel suo porto d'onde i Romani navigavano per l'oriente. Oggi è decaduta dal suo antico splendore.

CALCEDONIA, città di Anatolia, fondata dai Megaresi sul fiumicello Galcedon, rimpetto a Costantinopoli dall' altra banda del Bosforo : oggi Scutari : Kadi-Ken.

CALEBONIA, oggi Scozia, parte settentrionale della

grau Brettagna. Vedi BRETTAGNA.

CAMPAGNA, Campania, contrada d'Italia, sul mare Mediterranco, la quale si estendeva dal Liris (il Garigliano), che la separava dal Lazio, sino al Silarus (il Silaro), che la cingeva dalla parte della Lucania. Oggi forma parte della terra di Lavoro, e della Provincia di Salerno.

CANDIA, anticamente Creta, è una vasta isola del Mediterraneo, già rinomata pel suo monte Ida, per la sua caverna di Giove, pel suo laberinto, e pel suo splendore. Vi si contavano go, o 100 città di mediocre grandezza. Oggi è soggetta al Turco.

CAMEI, antico nome degli abitanti del contado di

Wilt e di Sommerset in Inghilterra.

CANNE, Cannæ, piccolo borgo di Puglia verso il

golfo Adriatico, celebre per la vittoria che riporto Annibale su i Romani l'anno 216 avanti G. C. CAPPADOCIA, oggi parte dell' Anatolia, già provincia del regno di Lidia, fu uno Stato monarchico -

finchè divenne provincia romana sotto Tiberio. CAPRAJA, isola d'Italia nel mar di Toscana, che ultimamente formava uno dei quattro cautoni dell' isola dell' Elba.

CAPUA, città del regno delle due Sicilie nella terra di Lavoro, poco distante dall'antica Capua, sulle cui ruine si è costruita la città di S. Maria, famosa per lo soggiorno dell'armata di Annibale dopo la sua vittoria.

CARSI, formavano uno di que' popoli erranti, che sotto Diocleziano si avventarono sull'Impero ro-

CARTAGINE, Cartago, celebre città dell' Africa, rivale di Roma, e di Fenicia origine, come attestano i monumenti e la lingua che vi si parlava. Sulle prime fu repubblica. Scipione il giovane la distrusse l'anno di Roma 607, il 146 avanti G. C. Giulio Cesare la fe ricostruire; Massenzio la saccheggiò l'anno 3:8 di G. C. Genserico, re de' Vandali, la conquisto nel 429; Belisario la riprese del 563; i Saraceni la distrussero intieramente nel 698.

Caspio (mare), gran lago dell'Asia, di ottocento leghe di circuito, situato tra l'Impero russo dal nord ed ovest, la Persia dal sud ovest e la Tartaria dall' est. Questo mare non ha veruna co-

municazione visibile con l'Oceano.

CATTI, popoli germani che abitavano le rive del Regno, ed occupavano l'odierno langraviato di Assia.

CAUCASO, Caucasus, gran catena di monti tra il mar Nero ed il Caspio, abitati da popoli indi-

pendenti e poco noti.

CAUDIUM , oggi Val di Gargano , e Forche , contrada dell' Italia nel Sannio tra Avellino e Benevento, celebre per la disfatta de Romani, conosciuta sotto il nome di Forche caudine.

CELESIRIA, Celæ-Syria, cioè Siria felice, provin-

cia della Siria, da quale, secondo Strabone, comprendeva principalmente la valle tra i due mouti Libano ed Antilibano: oggi El-Bekah.

Ciono, fiume della Cilicia, che si scarica nel mare

vicino a Tarsi nell' Anatolia.

Cilicia, provincia dell' Asia minore, oggi Itch-Jil.

Dopo i re di Siria che la possederono, appartenne ai Romani; al presente ai Turchi. Vi si fabbricava una tela ruvida di pelo caprino, chiamata cilicio.

Cipno, Cyprus, grande isola di Asia nel Mediterranco, che in tempo delle crociate formava un ricco e florido regno. Riccardo I.º, re d'Inghilterra, se ne impadroni, e lo trasmise a Lusignano re di Gerusalemne, al quale successero i Veneziani. Nel 1570 se ne impadronirono i Turchi. CIRENE, una delle cinque città della Pentapoli nel

regno di Tripoli in Africa.

CIRTA, Cyrtha, capitale degli Stati d'Adherbal, a cui il Senato romano aveva aggiudicato la Bassa Numidia.

CLIPEA C'ypea, piccola città dell' Africa, oggi

Aclibia, dipendente dei Tarchi.

CLUSIUM, Cillà di Etruria, considerevole a tempo de Romani. Porsenna vi ebbe la sua corte e la sua temba. Oggi Chiusi nel Sanese. Fu patria di Michelangelo.

Colchine, provincia dell' Asia minore sulla costa orientale del mar Nero: oggi la Giorgia.

CORFINIUM, antica città d'Italia, che nella guerra sociale fu fu la piazza d'arme de' popoli alleati contra Roma. Oggi è un villaggio col nome di S. Perino. Coninvo, Corinibus, antica città di Grecia. nella

Morea sull'Istmo del suo nome , anticamente centro del commercio dell'Europa e dell'Asia.

Essa ci ha dato il più ricco degli ordini di architettura. In origine ebbe i suoi re particolari, e dopo il governo di alcuni tiranni si cresse in repubblica l'anno 582 avanti G. C.

CREMONA, piccola città vicino a Milano.

CRETA. Vedi CANDIA.

CURI, capitale de Sabini, poco discosta dal Tevere.

Daci, si prelende che discendevano dai Geti. Occupavano la Transilvania, la Moldavia, la Valachia, ed i paesi adiacenti a levante e a mezzogiorno del Danubio. Trajano li soggiogò, e ridusse il loro paese a provincia romana.

DALMAZIA, regno fondato nel settimo secolo dagli Schiavoni. I Romani li soggettarono prima sotto la condotta di Metello, ed un'altra volta sotto il

regno di Augusto.

DANUBIO, Danubius, Ister, il più gran siume d' Europa. Sorge presso Zumberga nella Selva-Nera, e dopo di aver ricevuto cento venti altri fiumi navigabili, si scarica per cinque bocehe nel mar Nero.

DURANCE, Druentia, fiume di Francia, che nasce nelle Alpi, e si getta nel Rodano poco dietro

di Avignone.

DYRRACHIUM, anlica città della Turchia Europea nell' Albania: oggi Durazzo.

Ereso, Ephesus, antica città dell' Anatolia, rinomata pel tempio di Diana, ch' Erostrato brucio. Oggi è un piccolo casale, che i Greci chiamano Aisoluc.

Estro, AEgyptus, vasto paese d'Africa, il quale comunica all'Asia per l'istmo di Suez. Esso ha per capitale il Cairo, e si divide: in alto ed in basso Egitto. Oggi è sotto al dominio del Gran Signore, abitato dai Cofti, dagli Arabi, e dai maomettani occidentali.

ELVETI, SVIZZERI. Vedi. ELVEZIA.

ELVEZIA, Helvetia, repubblica federativa di Europa, limitata dalla Francia e dall'Alemagna, e traversata dalla catena delle Alpi. Gli abitanti ne son rinomati per la loro industria, e il loro coraggio, e la loro lealtà.

Epino, Epirus, contrada della Grecia all'occidente della Tessaglia. I suoi popoli formavano molte nazioni, come i Caoni, i Tesproti, i Molossi, gli Etici, ec. Oggi Bassa Albania, provincia turca.

Egur, AEqui popoli d'Italia nel Lazio, verso i confini del Sannio e della Marsia, al nord est di Roma.

ETIOPIA, AEthiopia sub AEgypto, Abyssimia, vasto regno dell'Africa, che confina con la Negrizia. ETRURIA. oggi Toscana. contrada d' Italia, tra

ETRURIA, oggi Toscana, contrada d' Italia, tra il Tevere e la Liguria. Gli Etruschi erano d'origine orientale, come si rileva dai loro monumenti e dai nomi delle loro città. Erano stati molto potenti prima de' Romani, e dal Po sino alla Magnagrecia si trovano delle città fondate da loro. Bench' essi formassero un sot popolo, erano divisi in dodici città principali, chiamate Lucumoni, sotto un capo detto Lucumon, parola orientale che significa capo del popolo. Per la guerra e per la pace si richiedeva indispensabilmente il consenso generale della nazione. Il loro lusso porge argomento a presnmere ch' erano dediti al commercio.

EUROPA, una delle quattro parti principali del mondo. La sua felice temperatura, la varietà de' paesi che rinchiude, ed il genio de' suoi abitanti l' hanno resa la più industriosa, benchè sià la più piccola.

1

FALERIA Falerii, oggi Palori, città distrutta, che anticamente era la capitale de Falischi, sita nelle vicinanze del Tevere.

Faro, Pharos, isoletta che formava il porto d'Alessandria. Il Nilo ha ingombrato lo spazio che la

separava dal continente.

Farsalla, Pharsalus, oggi Farsa, antica città di Tessaglia, ora sotto la dipendenza dei Turchi. Anticamente era considerabile. Ne campi di Farsalia Cesare vinse Pompeo.

Fenici Phoenicii, abitavano il paese situato tra il Mediterraneo e gli alti monti del Libano, Essi

furono i primi naviganti.

Finson, Fidence, capitale della Sabina, piccola provincia d'Italia nel patrimonio di S. Pietro; oggi Magliano, su di un monte vicino al Tevere.

FILIPPI, Philippi, antica città di Europa, già celebre, nella parte della Tracia che su poscia assoggettata alla Macedonia. In origine si appellava Crenides e Thassus. Filippo, padre di Alessandro, avendola satta risabbricare, le pose il suo nome. Presso Filippi su che Ottaviano ed Autonio vinsero Cassio e Bruto. Oggi si chiama Drama.

Gania, Gabii, piecola città di Lazio, poco distante da Roma, su la strada prenestina. È totalmente distrutta.

GALLI, vedi l'articolo GALLIA.

GALLIA. È questo il primo nome ch' ebbe il territorio doll'odierna Francia (per quanto sappiamo). I Romani la chiamarono transalpina, essendo, rispetto a Roma, al di là delle alpi. La Gallia cisalpina era, riguardo a loro, sita al di quà dei monti, e dividevasi dal fiume Po (Padus ) in Gallia cispadana, e Gallia transpadana. La Gallia transalpina dividevasi in Gallia celtica, che conteneva tutta l'estensione della Francia sin verso la Marna : ed in Gallia belgica, che si estendeva dalla Marna fino al Reno. Cesare quando conquisto la Gallia transalpina, la divise secondo le tre principali nazioni che l'abitavano; cioè, i Celti, i Belgi, e gli Aquitani. I Celti erano veri Galli, mentre che i Belgi erano in parte Germani, e gli Aquitani in parte Iberi o sia Spagnuoli. Cento venti anni prima dell' era cristiana i Romani s' impossessarono di quella parte di Gallia che corrisponde alla odierna Provenza, e ne fecero una provincia romana, d'onde poi le rimase il nome di Provence.

Verso l'anno 420 i Franchi che abitavano la Westfalia si aprirono il passaggio delle Gallie, ed ebbe principio la monarchia Francese con la elevazione di Faramondo al trono. Le vittorie di Codoneo, figlio di Childerico, nel 495 tolsero ai Romani quel che ancora vi possedevano, ed allo-

ra il paese prese il nome di Francia.

GERMANI. Vedi GERMANIA.

GERMANIA, contrada di Europa, che si estende

named Carrier

dal Reno sino alla Vistela: dal nord la circonda il mare, e dal sud il Danubio. Era abitata da molti popoli i cui nomi sarebbero qui fuor di proposito.

Goner, città della Tessaglia a piè del monte Pinto; sul fiume Penèo.

Gerusalemme, Hierosolyma, antica e famosa città dell'Asia nella Palestina , envitale del regno dei Giudei dopo che Davide la conquisto dai Gebusei. Fu incenerita da Nabuccodonosor il Grande 588 anni avanti G. C. sotto Sedecia, e gli ab tanti furono menati prigionieri a Babilonia. Essendo nuovamente risorta, Tito l'anno 70 la distrusse, giusta la predizione di Cristo, senza lasciar pietra sopra pietra dopo un memorabile assedio, nel quale, socondo lo storico Gioselfo, perirono un milione e centomila Giudei. L'imperatore Adriano fe costruire vicino alle sue ruine un'altra città col nome di Elia; ma i Persiani se ne impadronirono nel 614, ed i Saraceni nel 636. I Crociati la presero di assalto il di 15 luglio 1096, e nel 1099 vi fondarono un nuovo reame che durò 80 anni sotto i re Franchi. Saladino, seldano di Egitto e di Siria, se ne rese padrone l'anno 1188 sotto Guido Lusignano. I Turchi ne scacciarono i Saraceni nel 1517, e d'allora in poi è sempre rimasta in loro potere.

Gort, Gothi, popoli del nord, che si crede venuti da Scandinavia. Quelli che rimasero in Oriente, presero il nome di Ostrogoti, e quelli che pas-

sarono in Occidente, quello di Visigoti.

GRECIA, GRECI. Vedi nel vocabolario geografico aggiunto al Compendio della Storia greca, i diversi Stati che la componevano.

ICENI, antico nome degli abitanti di Suffolk, Nordfolk, Cambridge e del contado di Huntingdon in Inghilterra.

IDUMEA, Idumæa, contrada della Palestina.

ILLIBIO, Illyricum, contrada d'Europa, che si estende da limiti dell' Istria fino all'imboccatura del Drilo.

IRCANIA, corrisponde alla provincia del Khorozan

in Persia, sul golfo d' Asterabat.

ITALIA; ampia contrada d' Europa, che s' innoltra al sud nel Mediterraneo in forma di stivale. Ella conteneva:

Al nord, 1. la Gallia cisalpina, divisa in Gallia traspadana e cispadana; 2. lo Stato Veneto; 3. la Carniola; 4. l' Istria; 5. la Liguria.

Nel mezzo, r. l'Etruria, 2. l'Umbria; 3. il Piceno, o Marca di Ancona; 4. ll Sannio; 5. il Lazio, oggi Campagna di Roma; 6. La Campania, oggi Terra di lavoro.

Al sud, 1. la Magnagrecia; 2. la Lucania; 3. il paese de' Bruzi; 4. l'Apulia, oggi Puglia.

## L

LARISSA, antica e celebre città di Tessaglia, dipendente dal Pascià Ali di Salonica, su le rive del Peneo. Ella fu patria di Achille.

LATINI, popoli d'Italia, abitanti del Lazio, contrada che corrisponde alla odierna Campagna di Roma.

LAVINIO, Lavinium, città del Lazio, sulle cui rovine si è fabbricato un borgo nomato Pratica. Lazio, Latium, contrada d'Italia, situata nelle

vicinanze di Roma. Prima de' Romani l'abitava-

no i Latini, i Rutuli, i Volsci, gli Aurunci,

gli Ernici , e gli Equi.

LEBDA, Leptis, antica città dell'Africa sulla costa

di Tripoli, quasi sepolta sotto la sabbia.

LESBO, Lesbos, oggi Metelina, isola notevole dell' Arcipelago , già famosa ; ma sotto il governo turco è decaduta dall'antico suo splendore. Mitilene , da cui deriva l'odierno suo nome n'era la capitale.

LICIA, Lycia, provincia della Frigia. La contrada

ch' essa occupava, si chiama Milia.

LIDIA, Lydia, provincia dell'Asia minore. Creso, disfatto da Ciro, ne fu l'ultimo re.

LUCERA, Luceria, nel Regno delle due Sicilie. In soccorso di questa città andavano i Romani quando caddero nell'imboscata delle Forche caudine.

MACEDONIA, antico regno d' Alessandro il grande, ora provincia della Turchia europea. I Macedoni furono i primi commercianti che fecero passare in Europa le ricche produzioni dell'India.

Magnesia, città di Tessaglia nella provincia dello stesso nome. Si chiama ancora Manachia.

Mamerrini, nome che assunsero i soldati campani rivoltati, allorchė s' impadronirono (l' anno di

Roma 472) di Messina in Sicilia.

MARCOMANNI, antichi popoli del Regno di Boemia. MAURITANIA, provincia d'Africa all' ovest della Numidia. Fu divisa in due parti : Mauritania Caesariensis, che corrisponde al regno di Algieri , e Mauritania Tingitana , che corrisponde al regno di Fez.

MEDIA, parte della Persia. I Medi successero agli Assiri e'l loro Impero fu succeduto da quello de' Persi nell' avvenimento di Ciro al trono.

MEDITERRANEO, mare d'Europa in mezzo delle terre, il quale comunica con l'Oceano per lo stretto di Gibilterra.

Mesia, Maesia, contrada di Europa, che si estendeva dalla Pannonia e l'Illiria sino al Ponto Eussino. Essa corrisponde a quelle che oggi chiamansi Servia e Bulgaria.

MESOPOTAMIA, provincia d'Asia tra l'Eufrate e 'l Tigri: oggi dipende dalla Turchia asiatica sotto

il nome di Algesira o di Diarbek.

Messana, antico nome di Messina, capitale del Val di Demona in Sicilia. Prima si chiamo Zancle; prese quello di Messana verso l'anno di Roma q 4.

METROPOLI, oggi Tireh, casale di Anatolia nelle vicinanze di Smirne.

MILANO, Mediolanum, città considerabile d'Italia. nella Gallia cisalpina e traspadana, antica capitale degi' Insubriani.

MINTURNO, città d'Italia nel Lazio vicino al mare. I Romani se ne impadronirono nel 439 : oggi

Trajetto.

MISENO, Misenum, porto d'Italia nella Campania.

NICOMEDIA, città floridissima sotto gl'imperatori Romani, in fondo di un piccolo golfo del mar

di Marmora , oggi Ismith , Ismiknid.

NILO, Nilus, gran fiume di Africa; la cui principale sorgente (lungo tempo ignorata, e scoverta da Bruco nel 1770) è in una collinetta di Abissinia: si scarica nel Mediterraneo per sette bocche.

NIMES, Nemausus, città della Bassa Linguadocca, un tempo nella Gallia narbonese, e celebre per

le sue antichità.

No.1., città antica del Regno delle due Sicilie, in Terra di lavoro. Si crede che in Nola sieno state inventate le prime campane. In essa morì Augusto.

Numanzia, città di Spagna, nella provincia Tarragonese, al di sotto della sorgente del Duro.

Numidia, provincia d'Africa, occupata oggi dalla reggenza di Algieri. Componevasi di due nazioni, Masseliani, e Massesiliani.

0

ORCAEI, o ORKNEY, isole di Scozia, che formano una provincia con le isole Shelland. Esse sono molte, ma non tutte abitate. Furono scoperte da Agricola.

Ondovici, abitanti della parte settentrionale del

paese di Galles.

Ostia, antica città d'Italia nella Campagna di Roma, fabbricata da Anco Marzio, sulla foce del Tevere per servir di porto a Roma. Le alluvioni l'hanno allontanata dal mare.

OSTROGOTI. Vedi GOTI.

# ₽

PALESTINA, Palaestina, vasta contrada di Asia nella Siria. A tempo di G. C. era divisa in sei provincie. Sotto i Romani il paese prese il nome di prima, seconda, e terza Palestina. Oggi è un distretto turco diviso in tre possessioni o melkani, cioè Jala, Loudd e Gaza.

PALESTRINA. Vedi PRENESTA. ...

PALMIRA O TADMOR, Palmyra, antica città di Asia, capitale del Palmirano nel deserto di Siria: fu il centro del commercio dell'Oriente, e molto potente sotto Odenato e Zenobia sua consorte. Adriano l'avea fatta ricostruire con ammirabile magnificenza.

PALUDE MEOTIDE o MARE D'Azor, si estende dalla Crimea sino alla foce del Don, e comunica col

mar Nero per lo Bosforo cimmerio.

Pannonia, provincia d' Europa al nord dell' Illiria. L'Ungheria fece parte di essa sino alla metà del terzo secolo; ma allora la conquistarono gli Unni , e le diedero il loro nome.

Parti, popolo potente di Asia, il cui Impero succede a quello de' Seleucidi 256 anni avanti Gesu

Cristo.

Peloponneso, vasta penisola di Europa, che s' unisce alla Grecia per l'istmo di Corinto: oggi Morea. Fu celebre particolarmente per la guerra tra Lacedemone e Atene.

Pelusio, Pelusium, antica città di Egitto, le cui rovine si trovano nel dintorno di Tineh, vicino

al lago Manzalé.

Peneo: si conoscono due fiumi di questo nome, uno in Tessaglia (Janina), e si getta nel golfo di Salonica; l'altro nella Morea, e si scarica nel mar Jonio.

Pergamo, Pergamus, antica città della Troade. Si dice che ivi fu inventata la cartapecora o

pergamena.

Perpera, Perusia, antica città d'Italia, oggi capitale del Perugino. Apparteneva agli Etruschi,

e fu ridotta in cenere da Augusto.

PIACENZA . Placentia , città d' Italia sulla unione del Po e della Trebbia, capitale del ducato di

questo nome negli stati di Parma.

Pirener, montes Pyrenaei, catena di montagne, che si estende dal Mediterraneo sino all' Oceano. e separa la Francia dalla Spagna in una esteusione di 85 leghe.

PITTI, Picti, Vedi BRETTAGNA.

Ponto Eussino, o sia Maa Nero, Pontus Eurinus, mare di Asia tra la piccola Tartaria e la Circassia al nord, la Georgia all'est, l'Anatolia sud, e la Turchia europea all'ovest. Questo mare soggetto alle tempeste, non ha pesci voraci, e le sue acque sono quasi dolci.

PRENESTA O PALESTRINA, Praeneste, antica città d'Italia, già capitale degli Equi, nella Campa-

gna di Roma vicino a Tivoli.

(

Quant, antichi abitanti della Moravia.

# R

RAVENNA, città d' Italia al sud della bocca meridionale del Po. Fu residenza d'un governatore chiamato Esarca sotto il basso Impero: i Lombardi n'erano in possesso quando Pipino, re di Francia, la prese e la dono alla S. Sede.

RENO, Rhenus, gran fiume di Europa, il quale sorge nei Grigioni, e separa il territorio francese dall'alemanno, da Bala fino a Nimega.

REZIA, Rhaetia, il paese dei Grigioni.

Rodano, Rhodanus, gran fiume di Francia, che sorge nella estremità orientale del Valese dai monti della Forca, attraversa il Lago Lemano, riceve la Satona presso Lione, e si getta sotto Arles in quella parte del Mediterraneo chiamata golfo di Lione.

RODIANI, Rhodii, abitanti dell'isola di Rodi, nel mediterraneo. Essa in origine si chiamava Offusa, isola de'serpenti. Il famoso colosso di Rodi, rappresentante Apollo, era alto settanta cubiti, e fu rovesciato da un tremuoto 56 anni dopo ch' era stato compito, e gli avanzi vi restarono per altri-goo anni.

Roma, città d'Italia sul Tevere, oggi capitale dei Domini papali, e residenza del Sommo Pontefice. Comprendeva nel suo recinto otto monti o colline; cioè, nel centro il monte Capitolino ed il monte Palatino; al nord-est, il monte Quirinale; all'est, il monte Esquilino e'l monte Celio; al sud, il monte Aventino; all'occidente al di là del Tevere, il monte Gianicolo. Augusto la divise in quattordici regioni. Avea otto ponti, quindici porte, venti acquidotti, e poteva far passare le sue armate dall' una all' altra estremità dell' Italia per istrade magnifiche. Strabone ha dato una descrizione dell' antica Roma nel libro V. della sua Storia.

Rosso (mare), o mare Anabico, mare Rubrum; gran golfo del mar delle Indie tra l'Egitto e l'Arabia, separato dal Mediterranco dall'istmo di Suez. Si crede che tal nome gli venga dalla città d'Edom, la quale ne fu lungo tempo padrona, ed il cui nome in Ebreo significa rosso. Il suo liyello è molti piedi inferiore a quello del

Mediterraneo.

RUBICONE, oggi Luso, fiume che scorre vicino Rimini, e che separava l'Italia dalla Gallia cisalpina.

RUTULI, popoli d' Italia, celebri per la guerra che

fecero ad Enea.

2

Sabini, popoli vicini de' Romani al nord-est di Roma, con i quali furono lungo tempo in guerra. Sagunto, città di Spagna sul Mediterraneo, rimpetto all' isola Majorica. Oggi è distrutta, ed i

Muri-veteres, nel regno di Valenza.

Samos, isola dell'Arcipelago sulla costa occidentale dell'Anatolia. Fu fertile in uomini grandi, e patria di Cleofilo, a cui siam debitori della conservazione de' poemi di Omero. La sua capitale è Cora.

Sannto, contrada d'Italia, che oggi forma parte del Regno delle due Sicilie; cioè la provincia

di Molise.

Sanniri, popolo d'Italia nel Sannio, che i Romani stentarono assai per soggiogare.

Sardegna, Sardinia, isola e regno d'Italia, al

sud dell' isola di Corsica.

Sardi, antica città di Lidia nell' Asia minore, sul Pattolo, capitale del regno di Creso. Oggi Sart.

SARMATI, Sarmates, Sauromatae, abitanti della Sarmazia che si estendeva dalla Vistola sin ver-

so il nord del mar Caspio in Asia.

Scizia, Scythia, paese situato a levante e settentrione del mar Caspio. Il monte Imao la divideva in Sarmazia al di là ed al di qua dell'Imao. Oggi Tartaria.

Seleucia, piccolo porto della Siria, costruito sulle rovine d'una città forte, fabbricata da Seleu-

co Nicanore. Oggi Sonaidia.

SICILIA, Sicilia, Trinacria, grand' isola del Mediterraneo tra l'Africa e l'Italia, notabile per la sua fertilità. La sua forma triangolare le ha fatto dare il nome di Trinacria. Dopo essere stata occupata dalle colonie greche e cartaginesi, dopo soggettata dai Romani. nassa catto il

Siracusa, Syracusae, città di Sicilia, di cui fu anticamente la capitale, e su sede di una floridissima repubblica. Delle cinque città che la componevano, non ne rimane che un borgo su la punta che anticamente appellavasì Ortigia.

Siria, Syria, oggi Suristan; vasta contrada di Asia, che si estende dall' Egitto sino all' Anatolia. Dopo molte rivoluzioni, trovasi da 250 anni

in potere dei Turchi.

Sirmium , città dell'Illirio nella Schiavonia : oggi Metrovisa, Sirmich. SMIRNE O ISMIR, città della Turchia asiatica, sul-

la costa occidentale dell' Anatolia. SPAGNA, Hispania, regno considerabile di Europa , saparata dalla Francia dai Pirenei. I Fenici le dierono il nome di Spann, i Greci la designavano sotto il nome di Hesperia. Dopo di essere stata qualche tempo sotto il dominio del Cartaginesi passò sotto quello de'Romani sino alla caduta del loro Impero, e fu occupata dai Goti. Nel quinto secolo, se la divisero gli Svevi , i Vandali , e gli Alani. Nel 584 la ripresero i Goti, e ne furono scacciati nel settimo secolo dai Saraceni sotto il nome di Mori. Questi furono scacciati nel 1492, e'l trono di Spagna passò nella casa d'Austria sino alla morte di Carlo II, che non lasciò figli. Nel 1701 la corona di Spagna passò al duca d'Angio, nipote di Lui-

gi XIV. Svevi, popoli dell' interno dell' Alemagna. Non è certo quando dicono gli storici su di un tal nome.

Suzz (istmo di ), separa l'Africa dall'Asia, ed il mar Rosso dal Mediterraneo.

SVIZZERA . Helvetia. Vedi ELVEZIA.

TADMOR. Vedi PALMIRA.

Tanai, fiume d'Éuropa, il quale la separa dall'Asia: prende origine in Russia, e si gitta nel mar d'Azof: oggi il Don.

TARANTO, Tarentum, antica città d'Italia nella

Japigia, nel regno delle due Sicilie.

TARQUINIUM, TARQUINIA o TARQUINII, città di Etruria, che avea dato il nome alla famiglia dei Tarquini.

Tarso, antica città della piccola Armenia in Cili-

cia, vicino la foce del Cidno.

Taso, la più settentrionale delle isola dell'Arcipelago. Il borgo di Taso è fabbricato sull'autica città che portava lo stesso nome.

Tauro, catena di montagne che attraversa l'Anatolia, la Persia, e si estende molto avanti nelle

ladie.

TEMPE, famosa valle irrigata dal Peneo, tra l'O-

limpo e l'Ossa.

TERMOPOLI, Thermopilae, famoso passo della Turchia europea, tra la Tessaglia e'l paese dei Locresi, celebre per le sue acque calde, e pel patriottismo di Leonida. Oggi Boeca di Lupo.

TESSAGLIA, Thessalia, contrada della Turchia europea, confinante con la Macedonia, e celebre

per la qualità de' suoi cavalli.

TEVERE, Tiberis, fiume d'Italia, che sorge negli Appennini, passa per dentro Roma, e si scarica nel mare sotto Ostia.

Tine, fiume d' Inghilterra che si getta nel mare di Alemagna vicino Tinmonth sonra di Nawa

donia sino al mar Nero. Oggi Romania, provincia turca.

TRASIMENO, (lago di ), Lacus Trasimenus, gran lago nel territorio Perugino, il quale ha dato il nome alla battaglia che Annibale vi guadagno sopra i Romani l'anno di Roma 536.

TREBBIA, fiume d' Italia che si getta nel Po, famoso per la battaglia di questo nome, tra i Romani ed i Cartaginesi, l'anno di Roma 535.

TROYA, capitale della Troade a pie del monte Ida. celebre nell' antichità per l'assedio che sostenne per dieci anni contro i Greci, i quali la presero per artificio l'anno 1200 avanti G. C. Al presente non n'esistono neppur le rovine.

VANDALI, popoli della Germania, che nel 406 fecero presso Magonza un'irruzione sul territorio dell'Impero romano. Forzati dalle armate romane a passare i Pirenei, si stabilirono in Ispagna nel 409', prima nella Gallizia, e poscia nella Betica, che prese il nome di Vandali-cia, donde è venuto quello di Andalusia che quella provincia tiene oggidi. Nel 428 passarono in Africa, dove fondarono un Impero che si estendeva sino all' Egitto, e che ha sussistito fino al 534.

Vrso, città di Etruria, vicina a Roma, celebre per le sue ricchezze, per l'eccellente sua situazione, e pel coraggio de'suoi abitanti. Essi furono lungo tempo in guerra coi Romani, i quali s' impadronirono di Vejo dopo un assedio di circa dieci anni , nell'anno di Roma 356.

VEJENTI. Vedi VEJO.

Vesuvio, monte del Regno delle due Sicilie nella

Provincia di Napoli, vulcano celebre per le sue

eruzioni.

VIENNA, Vienna Allobrogum, antica e celebre città di Francia. Sotto Diocleziano divenne la metropoli di quella parte delle Gallie conosciuta sotto il nome di Gallia Viennese. Essa conserva degli avanzi di antichità degni di osservazione.

VIENNA, Vindobona, celebre città di Alemagna, capitale dell'arciducato e di tutta la monarchia Austriaca, residenza degl'imperadori, situata sul fiume di Vienna, e sopra un braccio

del Danubio.

VISIGOTI. Vedi GOTI.

UNNI, popolo di Asia, che sembra d'essere stato assai potente, e che si rese terribile in Europa con le sue scorreric. Attila, loro re, verso il 444, essendo padrone di una gran parte dell'Asia marciò da vincitore sino a Parigi, ed assediò Orleans. Dopo la presa della città fu battuto in vari attacchi da Ezio, generale romano, e discacciato dalle Gallie. Mori d'intemperanza nel 454 dopo di essere stato nuovamente battuto dagli Alani e dai Visigoti. Dopo la di lui morte non si è fatta più menzione degli Unni nella storia di Europa.

Volsci, popoli del Lazio: furono lungo tempo in guerra coi Romani, i quali li soggiogarono l'anno di Roma 310.

URACLEA, antica città di Tracia.

Utica, città di Africa sul mare presso Cartagine, di cui esistono soltanto i rottami. In questa città si die la morte Catone. Xanro, Xanthus, antica capitale della Licia nell'Asia minore.

### 1

Your, Eboracum, antichissima e popolatissima città d'Inghilterra, capitale del contado di questo nome.

# Z

Zama; in Africa, è il luogo dove Scipione Africano riporto su di Annibale una vittoria memoranda, l'anno di Roma 551.

AON 1472535

- - 4.0
  - - .

